



## COLLANA

DEGLI

## ANTICHI STORICI GRECI

VOLGARIZZATI.

Б

## LE STORIE

DΙ

# POLIBIO

#### DA MEGALOPOLI

VOLGARIZZATE

SUL TESTO GRECO DELLO SCHWEIGHAUSER

E CORREDATE DI NOTE

DAL DOTTORE J. G. B. KOHEN

DA TRIESTE



TOMO QUINTO

#### MILANO

coi tipi di Paolo Andrea Molina contrada dei Bossi, num. 1756 1832.

#### DELLE STORIE

DI POLIBIO DA MEGALOPOLI.

#### AVANZI DEL LIBRO DUODECIMO.

- I. (1) I PPONE, città dell'Africa. Polibio del duode Olimp.
  CXLII, ii
  A. di R.
- (2) Tabatra, città dell'Africa. Polibio nel duodecimo. Il nome nazionale è Tabatreno. (Lo stesso).
- (3) Singa, come Polibio nel duodecimo. Il nome della nazione è Singèo. (Lo stesso.)

Calcèa, città dell'Africa, il (4) Poliistore nel terzo libro delle cose d'Africa, siccome Demostene. (5) Polibio biasimando costui nel duodecimo, così scrive: Erra egli grandemente intorno a' Calcesi: chè non è città, ma (6) officine di bronzo. (Lo stesso.)

Polibio nel duodecimo dice che la (7) Bissatide è una

A. di R. contrada circa le Sirti, che ha una circonferenza di 549 duemila stadii, e la forma rotonda. (Stef. Biz. alla voce Byzantes.)

II. Polibio da Megalopoli riferisce nel duodecimo libro delle Storie intorno a quello che in Africa chiamano loto di (8) propria vista le stesse cose che ne narra Erodoto, così esprimendosi: È il loto un albero non grande, ma aspro e spinoso. Ha la foglia verde simile al ranno, ma di tinta un poco più cupa, e più larga, (0) Il frutto dapprincipio è simile in colore ed in grandezza alle bacche di mirto bianche, quando sono fatte; ma cresciuto diviene il colore purpureo, e la grandezza eguale a quella delle olive rotonde: il nocciuolo è affatto picciolo. Com' è maturo il raccolgono, e parte, per uso de' domestici, l'acciaccano con ispelta, e lo stivano in vasi; parte, per uso della gente libera, ne cavano il nocciuolo, lo ripongono nello stesso modo, e il mangiano. Il suo sapore è simile a quello del fico e del dattero; ma l'odore più grato. Fassi di quello eziandio un vino, maccrandolo e pestandolo nell' acqua, dolce al gusto e piacevole, somigliante al miglior sidro: il quale beono senz'acqua. Ma non può mantenersi oltre dieci giorni; quindi il fanno a poco a poco secondo il bisogno. Ne fanno cziandio aceto. (Ateneo, Deipnos. lib. xIV, cap. 18.)

Estr. ant. III. L'eccellenza della campagna africana chi non ammirerà? (10) Timeo pertanto riputarsi dee non solo mal informato delle cose clie all' Africa appartengono, ma

7,1

eziandio puerile, ed al tutto senza raziocinio, e sover- A. di R. chiamente attaccato alle voci antiche, che ne furono trasmesse, quasichè l'Africa tutta fosse sabbiosa ed asciutta e sterile. Lo stesso dicasi degli animali : chè la moltitudine de' cavalli, de' buoi, delle pecore, e delle capre ancora, è tanta in quelle contrade, quanta non so se possa trovarsi nel resto della terra abitata. La causa di ciò si è, che molte nazioni dell' Africa non campano di frutti (11) per via della cultura ingentiliti, ma sibbene vivono delle loro mandre, e con esse. E chi non lia udito parlare della quantità e della forza degli elefanti e de' lioni e de' liopardi, egualmente che della bellezza dei (12) bubali e della grandezza degli struzzi? de' quali non ve n'ha punto in Europa, ma l'Africa n' è piena. Timeo di quelli non fa motto come se a bello studio narrasse cose contrarie al vero. E non altrimenti ch' egli manifestossi dappoco nelle cose spettanti all' Africa, si dimostrò tale ne' particolari dell' isola chiamata (13) Cirno (Corsica), Imperciocche discorrendo d'essa nel secondo libro, dice avervi molte capre salvatiche, e pecore e buoi salvatici, e cervi, e lepri, e lupi, ed alcuni altri animali, e gli uomini consumar il tempo nel cacciarli, e spender in ciò tutta la lor vita. E pure nell'isola anzidetta, (14) non che capra o bue salvatico, non esiste nè lepre, nè bue, nè cervo, nè alcun altro di siffatti animali, fuorchè volpi e conigli e pecore salvatiche. Il (15) coniglio veduto da lungi sembra una piccola lepre; ma ove lo si prenda in mano differisce grandemente nell'aspetto e nel gusto. La più parte del tempo sta sotto terra.

IV. Sembrano tutti gli animali di quell'isola essere 549 salvatici pella seguente cagione. Non possono i pastori seguir il bestiame al pascolo, perciocchè l'isola è folta d'alberi e scoscesa ed aspra, ma quando vogliono raccoglierlo, stando sopra luoghi opportuni, chiamano colla tromba gli animali, e tutti senza fallare traggono alla propria tromba. Del resto quando alcuno approda nell' isola, e vede capre o buoi che pascolano soli, ove li voglia prendere, gli animali nol lasciano avvicinare, perciocchè non sono a lui avvezzi, ma fuggono. Ma quando il pastore, accortosi che sbarca geute, dà fiatoalla tromba, a precipizio recansi e corrono a quel suono. D'oude avviene che hanno l'apparenza di selvagge. Delle quali cose Timeo, male e trascuratamente trattando, parlò a vanvera. L'ubbidir pertanto che fanno alla tromba non dce recar maraviglia; dappoichè eziandio in Italia coloro che nutrican i porci (16) usano la stessa guisa di pascolare: chè i pastori di maiali non vanno dietro al bestiame, conforme è costume presso i Greci, ma lo precedono suonando tratto tratto la (17) cornetta; e le mandre li seguitano, ed accorrono alla voce. E tal è l'abitudine che contraggono gli animali pella propria cornetta, che chi n'ode parlar la prima volta si maraviglia e stenta a crederlo. Conciossiaché (18) pella moltitudine delle braccia, ed oltracciò pell'abbondanza delle (19) somministrazioni, molte gregge di porci sono in Italia, e singolarmente alla marina, presso i Tirreni ed i Galli, per modo che (20) una troia ha mille porci, e talvolta anche più. Quindi conduconsi fuori delle stalle, in cui pernottano, (21) per famiglie e

per età. D'onde avviene, che incamminate essendo molte A. di R. gregge pello stesso luogo, non possono tenerle separate per famiglie; ma egli è mestieri che si confondano, così nell' uscita e nel pascolo, come nel ritorno. Per la qual cosa immaginarono l'uso della cornetta, affinchè ove si mescolino, possano senza fatica ed impaccio far la separazione. Imperocchè, quando un pastore (22) suonando va in una parte, e l'altro torce ad un'altra, il bestiame separasi da sè, e seguita la propria cornetta con tal prontezza, che non è possibile di rattener in alcun modo il loro impeto. Ma presso i Greci, quando pe' querceti si mescolan insieme, traendo dietro alla ghianda, (23) chi ha più mani e propizia occasione unisce al proprio bestiame e porta via quello del compagno. Talvolta qualche ladro appiattato il fa andar seco, ed il conduttore non sa come siasi smarrito, perciocchè gli animali molto da lui si dilungano, correndo a gara dietro alla ghianda, quando incomincia a cadere dall' albero. E di ciò basti aver ragionato.

V. A me sovente è accaduto di recarmi nella città de' (24) Locresi, e di prestar loro importanti servigi; perciocchè dalla (25) spedizione della Spagna e da (26) quella della Dalmazia, in cui doveano mandar soccorso a' Romani giusta i trattati, furon essi francati per opera mia. D' onde avvenne che liberati da vessazione, da pericolo e da non lieve spesa con ogni onore e cortesia mi rimeritarono. Il perchè io debbo dir bene de' Locresi, anzi che no. Tottavia non ho esitato di dir e di scrivere, che la (27) storia lasciataci da Aristotile intorno a

A. di R. questa colonia è più vera di (28) quella che riferisce 549 Timeo. Imperciocchè m'è noto come i Locresi confessano, che la fama trasmessa loro da' padri circa la colonia è quale la divulgò Aristotile, non quale Timeo. Di che adducono le seguenti prove, Primieramente, che tutto ciò che hanno da' maggiori ricevuto di glorioso. da donne e non da uomini è (20) loro derivato; siccome il reputarsi nobili coloro che discendono dalle così dette cento case: e queste esser le cento case, che furono sopra le altre pregiate da' Locresi, innanzi che uscisse la colonia; dalle quali, secondo l'oracolo, essi trar doveano a sorte (30) le vergini che mandavansi in Ilio. Di queste femmine alcunc esser partite colla colonia, i discendenti delle quali sono oggidi ancora stimati nobili, e chiamansi dalle cento case. Quanto è a quella che presso di loro appellasi (31) Portasecchia, corre la seguente tradizione. Allorquando scacciarono li Siciliani che occupavano quel sito d'Italia, a' quali nelle sacre solennità precedeva un giovane della più chiara e nobile schiatta, essi, adottando molti costumi siciliani, perciocchè non ne aveano de' patrii, serbarono da loro questo ancora: avendolo pertanto in ciò corretto, che non fanno portasecchia un ragazzo, ma una vergine, per cagione della loro nobiltà procedente dalle femmine.

VI. Trattati co' Locresi di Grecia non ebbero mai, nè asseriscon essi d'averne avuti, ma che ne avessero co' Siciliani tutti il tenevano per tradizione. Iutorno alla qual cosa diceano, che (32) allorquando al primo arrivo trovaron i Siciliani occupare la contrada in cui ora dimorano, quelli sbigottirono, ed accollili per ti-

more (33) fermarono con essi questo accordo: Sareb- A. di R. bono loro amici, ed in comune possederebbon il suolo, finattantochè fossero per passeggiaro su quella terra, e portar le teste sulle spalle. Sanzionata che fu siffatta convenzione, dicono che i Locresi gittassero terra nelle suola delle scarpe, e mettessero sulle loro spalle teste d'aglio (34) non visibili, e così giurassero; e che poscia gittata fuori delle scarpe la terra, e buttate via le teste d'aglio, poco stante offertasi l'occasione, discacciassero i Siciliani dal paese. Giò narrasi presso i Locresi.

Timeo da Tauromenio nel nono libro delle storie (edil riprende di ciò Polibio da Megalopoli nel duodecimo libro delle storie) dice, (35) che non fosse anticamente costume patrio de' Greci il farsi servire da schiavi comperati; e così scrivi: Accusavano molto Aristotile d' aver sbagliati i costumi de' Locresi: chè hanno per legge i Locresi di neppure posseder servi. (Ateneo, Dipnos. lib. v1, c. 18 e, 20.)

VII. Siccome, dice (37) Timeo, circa i regoli, quanEstr. ant.
d'anche alcuno sia (38) meno lungo, o più basso del giusto, purchè abbia la propriettà del regolo, è desso regolo,
e deesi così appellare; ma ove non s' appressi alla dirittura ed a ciò che ne forma l'essenza, tutt' altro che
regolo hassi a chiamare: così è nelle storie, delle quali
se alcuna pecca nello stile, o nella disposizione delle
parti, o in qualche altro capo, ma ritiene la verità, i
libri che la contengono sono, a detta di lui, degoi del
nome di storia; ma quando di questa è priva, non

4. di R. puossi più storia chiamare. Io convengo che in siffatte 5.49 scritture dominar debba la verità, ed in alcun luogo della mia Opera uso questi detti, che (39) siccome un corpo animato cui sieno tolti gli occhi al tutto rendesi inutile, così, ove levisi dalla storia la verità, ciò che di lei rimane diviene una narrazione di nessun conto. Due pertanto (40) dicemmo esser le maniere di (41) falsità: l'una che procede da ignoranza, l'altra da elezione. Ed a quelli che per ignoranza deviano dalla verità convenirsi perdonare, ma a coloro che il fanno per elezione doversi serbar nimicizia implacabile.

Estr. Vales.

VIII. Molte cose false riferisce Timeo. E sembrami ch' egli nol facesse per essere in alcune d'esse inesperto; ma che accecato da parzialità, quando una volta ha stabilito di biasimare, o al contrario di lodare alcuno, egli si dimentichi di tutto, e di molto sorpassi la convenienza. Ciò (42) sia da noi detto per Aristotile, come ed a qual cosa riguardando egli fece una tal narrazione intorno a Locresi. Ma quanto sarò per dire circa Timeo e tutta la sua composizione, ed in generale circa l'ufficio di chi scrive una storia, (43) prenderà quindi in certo modo autorità. Ora che amendue siensi fatti da conghietture, e che v'abbia più probabilità nella storia di Aristotile, parmi che ciascheduno da quanto ho detto arguirà : chè la verità possibil non è di (44) scerner in siffatte cose. Ma concediamo che quauto dice Timeo sia più verisimile. Per questa causa dunque dovrassi ogni parola ed ogui voce ascoltare, e per poco non condannar a morte coloro che nelle storie dicono ciù ch'è

meno probabile? No davvero! Imperciocchè quelli che A. di R. per ignoranza scrivono falsità, dicemmo dovere conseguire una correzione benigna e perdono, ma coloro che per elezione il fanno, un implacabile accusamento. IX. O hassi dunque a dimostrare, che Aristotile disse le cose testè riferite circa i Locresi per grazia, o per interesse, o per nimicizia; o veramente, non osando alcuno di ciò dire, deesi confessare, che s'ingannano e deviano dal vero coloro che tal odio ed acerbità usano verso il loro simile, quale usò Timeo contro Aristotile. Conciossiache asserisca esser quegli ardito, leggero, precipitoso, ed avere sfacciatamente mentito, in dicendo, che la (45) loro colonia era composta di servi fuggitivi, d'adulteri, e di rubatori d'uomini. E ciò, prosegue egli, afferma costui con tanta autorità, come se stato fosse uno de' capitani, ed avesse testè vinti in battaglia i Persiani nelle (46) porte della Cilicia: non già un (47) sofista tardi istruito cd odioso, e tale che poco fa chiusa avea una ragguardevole officina farmaceutica; oltrechè in ogni corte ed albergo s'introduceva, ed era goloso, di squisiti bocconi ghiotto, e tutto si cacciava pella strozza. A me sembra che siffatti discorsi appena tollerati sarebbono, ove in giudizio scappassero dalla bocca di qualche ciarlatano petulante: tanto son essi (48) immodesti. Ma ad uno scrittore di geste, ed autore veritiero d'una storia, non passerebbono tampoco pella mente, non che egli osasse di scriverli.

X. Ma csaminiamo ancora la condotta dello stesso Timeo, e confrontiamo le asserzioni d'amendue circa la medesima colonia, affinchè conosciamo quale d'essi A. di R. degno sia di siffatta accusa. Dice adunque Timeo nello (49) stesso libro, che, non valendosi d'argomenti tolti dal verisimile, ma conformemente alla verità, egli, recatosi presso i Locresi della Grecia, (50) abbia rintracciate le circostanze appartenenti alla colonia, I quali primicramente gli mostrarono la convenzione scritta, che rimane oggidì ancora, con quelli che furono spediti. cui è (51) premesso questo principio: (52) Siccome conviensi a genitori verso i figli. Oltracciò asserisce, avervi pubblici decreti, giusta i quali gli uni e gli altri godono reciproca cittadinanza. Finalmente, udendo essi il racconto d'Aristotile intorno alla colonia, essersi maravigliati dell'imprudenza dello scrittore. (53) Passato noscia a'Locresi d'Italia, aver trovate presso di loro e leggi, e costumanze quali non alla leggerezza di servi, ma ad una colonia d'uomini liberi si addice. Imperciocchè sono fra di loro stabilite pene contro i rubatori di persone, e contro gli adulteri e gli schiavi fuggitivi; le quali non avrebbono punto, se conscii fossero d'esser nati da siffatta gente.

> XI. In primo luogo dubiterà taluno, a quali de' Locresi trasferitosi, egli siasi di queste cose informato. Imperocchè, se per avventura, siccome i Locresi d'Italia, così quelli di Grecia avessero uno stato solo, forse non vi sarebbe ragione di dubitare, ma di leggieri compreaderebbesi la faccedad. Ora posciache v'ha due (54) nazioni locresi, a quale d'amendue, ed in quale delle respettive loro città venne Timeo, e presso quali trovò egli scritta la convenzione chè nulla di ciò egli ne espone. Eppure che questo proprio sia di Timeo, e che per

questa prerogativa egli contenda cogli altri storici, ed ot- A. di R. tenga una certa accoglienza (dico l' (55) ostentazione d' esattezza ne' tempi e ne'pubblici monumenti), tutti, credo, che conosciamo. Il perchè a buon dritto ci maraviglieremo, come, nè il nome della città in cui trovò l'accordo, nè il (56) luogo in cui leggevasi, egli ne fece a sapere, nè i maestrati che gli mostrarono lo scritto, e co'quali abboccossi; affinchè a nessuno rimanesse dubbio alcuno, ma determinato essendo il luogo e la città, chi fosse titubante trovar potesse la notizia accurata. Ma egli tutto ciò omettendo, manifestossi conscio a sè stesso d'aver di proposito mentito. Imperocchè è quindi chiaro, che Timeo, se conseguiti avesse siffatti documenti, non gli avrebbe trasandati, ma (57) tenacemente, come si suol dire, amendue le mani vi avrebbe appiccate. Imperciocchè egli che attenutosi alla fede d'Echecrate da lui nominato, con cui dice d'aver ragionato intorno a' Locresi d' Italia, e dal quale afferma d'aver queste cose udite; aggiugnendo eziandio a (58) bel compimento, affinchè non sembri che da comune persona sia stato informato, come il padre di quegli fu in addietro onorato d'una ambasceria da Dionigi : egli , dissi, avvenutosi in un pubblico scritto, od in una tavola da' maggiori lasciata, l'avrebbe passata sotto silenzio?

XII. Ed è pur lui, che risalendo a' primi (59) efori, ne fa il paragone co're in Lacedemone, e gli arconti in Atene, e le (60) sacerdotesse in Argo confronta co' vincitori a'giuochi olimpici, e che riprende gli errori di queste città nelle pubbliche iscrizioni, che hanno un divario di

A. di R. tre mesi. E colui che trovò le (61) colonne de'trattati (62) ne' deretani luoghi, de' templi, ed i monumenti di (63) pubblici ospizii ne'vestibuli de'sacrarii, si è Timeo, il quale nulla di siffatte cose ignorava, nè rinvenendole è da credersi che le abbia neglette; quindi, se mentì, non hassi per nessun modo a perdonargli. Imperciocchè siccome egli fu acerbo ed incsorabile castigatore altrui. meritamente da altri ancora gli sarà fatto addosso implacabile processo. Avendo egli pertanto in questi affari manifestamente mentito, passando a'Locresi d'Italia, dice, che Aristotile e Teofrasto (64) hanno falsamente attribuito al loro stato la forma di governo ed i patti d'amicizia che sussistevano fra amendue i Locresi di Grecia. Ma (65) io non ignoro che qui ancora costretto sarò ad uscire dall' argomento dell' opera mia, per definire e stabilir queste cose. E per siffatta cagione appunto ho trasportato in un solo luogo il ragionamento intorno a Timeo, affinchè io non fossi sovente obbligato a tener poco conto della convenienza.

Estr.

XIII. Dice Timeo, che (66) Democare ha fornicato colle parti superiori del corpo, e non era degno di (67) soffiare il fuoco sacro, e che colla sua condotta superate ha le memorie di (68) Botrio e di Filentide, e degli altri scrittori di cose impudiche. Ma cotale villania e discorsi tali, non che un uomo educato, non proferirebhe nessuno di coloro che ne' bordelli mercato fanno del loro corpo. E costui, per acquistar fede a' detti suoi svergognati, a tanta inverecondia cotesta menzogna ancua ggigune contra lo stesso uomo, chiamando in testimo-

ciò congetturato? In primo luogo dall' esser Democare nato onestamente, ed aver avuta educazione liberale, essendo figlio d'una sorella di Demostene; secondariamente, dall' esser lui stato fregiato dagli Ateniesi non solo della dignità di pretore, (70) ma di altri onorigancora, de' quali nessuno gli sarebbe riuscito di conseguire se in siffatte (71) tristezze fosse stato avvolto. Il perchè a me sembra Timeo accusare non tanto Democare che gli Ateniesi i quali promossero un tal uomo, e nelle sue mani posero la patria e le proprie sostanze. Ma non sta così la faccenda; perciocchè non avrebbe ciò detto di Democare il solo scrittore di comedie (72) Archedico, conforme dice Timeo, ma molti degli amici d' (73) Antipatro, contro il quale egli fece molti discorsi arditi, e che potean offendere non solamente lo stesso Antipatro, ma ben anche i successori e gli amici di lui. Ne avrebbono parlato molti della fazione contraria, fra cui era (74) Demetrio falereo, del quale Democare levò i pezzi senza rispetto nella sua storia, dicendo, ch'egli fu un tal capo dello stato, e nell'amministrazione della repubblica erasi per tali azioni illustrato, per cui segnalato sarebbesi eziandio un arrendatore o un vil artigiano. (75) Imperciocchè vantavasi egli, che molte cose a basso prezzo vendeansi pella città, e che gli effetti alla vita necessarii vi erano in buon dato; ma che una macchina fatta a chiocciola (76) per forza di certi ingegni gli andava innanzi nella processione, sputando (77) saliva, e che insieme (78) asini mandati furono pella scena (perciocchè la patria agli altri Greci cedeva POLIBIO, tom. F.

A. di R. ogni cosa onesta, e faceva i comandamenti di Cassan-549 dro), di ciò, disse, non essersi lui vergognato. E tuttavia nè Demetrio nè alcun altro dice nulla di simile intorno a Democare.

> XIV. D'onde io, stimando la testimonianza della patria più fondata dell'acerbità di Timeo, francamente

asserisco, che la vita di Democare non fu avviluppata in nessuna di siffatte colpe. Sebbene, quand' anche in realtà qualche tristezza di questa sorta fosse stata in Democare, qual occasione o qual fatto costrinse Timeo Estr. ant. ad inserirla nella sua storia? (79) Imperciocchè, siccome gli uomini prudenti, quando han deciso di vendicarsi de' nemici, non riguardano precipuamente a ciò che altri merita di patire, ma a quanto loro conviensi di fare; così nel dir male, non è da considerarsi in primo luogo, che cosa agli avversarii acconcio sia di sentire, ma è sovrattutto necessario di riflettere, che cosa di dire a noi si convenga. Ma chi tutto misura colla propria collera, e colle proprie gare, necessariamente (80) di tutto avrà sospetto e trascorrerà nel parlare oltre il dovere. Il perchè noi pure a buon dritto abbiam ora (81) contraddetto a ciò che Timeo riferisce di Democare. E colui meritamente nè perdono nè credenza abbiasi da nessuno, dappoichè ne'rimbrotti uscì manifestamente fuori d'ogni convenienza, per cagione dell'innata sna accrbità.

> XV. Ma io non approvo neppur le sue invettive contro (83) Agatocle, quantunque egli fosse il più empio fra gli uomini. Dico di quelle, in cui egli alla fine di tutta la storia narra, essere stato Agatocle nella prima

gioventù pubblico bagascione, rotto alle più intempe- A. di R. ranti lascivie, (83) putta, (84) bozzagro, ed a (85) posta di chiunque il volea col dinanzi e col da dietro; iu oltre, quando morì, averlo pianto la moglie così esclamando: " Che cosa (86) non feci io a te? che cosa non tu a me? » Qui pertanto non solo ripetera taluno quanto abbiam detto intorno a Democare, ma strabilierà ancora dell'eccesso della sua amarezza. Imperciocchè aver Agatocle di necessità avuti grandi doni dalla natura, è manifesto per ciò che afferma lo stesso Timco. Che se venne in Siracusa (87) fuggito dalla ruota, dal fumo, dal fango, in (88) età di circa diciotto anni, e dopo qualche tempo, movendo da siffatto fondamento, signor divenne di tutta la Sicilia, condusse i Cartaginesi in grandi pericoli, e finalmente invecchiato nel supremo potere, terminò la vita col nome di re; non è egli mestieri che gran cosa ed ammirabile fosse Agatocle, e molte (89) disposizioni e facoltà avesse per reggere i pubblici affari? Per la qual cosa dee lo storico non solo csporre a' posteri quanto vale ad accusare ed incolpar Agatocle, ma ciò eziandio che appartiene alla sua lode; dappoiche questo è proprio della storia. Ma (90) colui offuscato dalla sua bile, i difetti narrò con animosità ed esagerazione, e le buone qualità tutte omise; ignorando (91) come chi cela nelle storie l'accaduto non incorre in minor biasimo di menzogna. Noi (92) pertanto abbiam lasciato ciò che mercè dell'odio suo trapassa ogni misura; ma quanto spetta al nostro argomento non abbiam omesso.

A. di R. 549 Estr. ant.

avvenne che il ragazzo presso uno di loro più tempo dimorasse, e l'altro, due giorni (93) prima andasse in campagna, non essendovi il padrone, e portasse lo schiavo per forza a casa. Di che accortosi l'altro, venne a quella abitazione, e ripresolo, alla giustizia il condusse, dicendo, sè doverlo aver in sno potere, e dare mallevadori; sendochè una legge di (94) Zaleuco comandava, che l'effetto conteso sino al giudizio definitivo esser dovea nella podestà di colui, al quale era stato rapito. Diceva l'altro, secondo la stessa legge, che presso di sè fosse stato eseguito il ratto, dappoichè lo schiavo dalla casa sua fosse condotto alla giustizia. I maestrati che sedevano per tribunale, parendo loro dubbioso l'affare, chiamaron il (95) cosmopoli, e con lui si consigliarono. Questi spiegò la legge dicendo, doversi considerare l'oggetto disputato condotto via da quelli, (96) presso cui ultimamente alcun tempo rimase incontrastato. Che se alcuno rapisse al compagno qualche cosa e seco la recasse, e poscia il padrone di prima da costui la riprendesse, non esser cotal atto un vero rapimento. Male sofferiva ciò il giovine, c diceva non esser questa la mente del legislatore; laonde il cosmopoli invitollo a ragionare (97), se volesse, sulla sentenza (98) secondo la legge di Zalenco. La qual era, che nella seduta dei mille, e (99) col laccio pendente dalla gola, ragionassero sull'opinione del legislatore, e chi di loro sembrasse voltar alla parte peggiore il suo intendimento, morisse strozzato al cospetto de' mille. Avendo il cosmopoli ciò proposto, disse il giovine, essere il patto ineguale;

XVI. Due giovani contendendo insieme per un servo,

perciocchè all' altro rimaneano due o tre anni di vita, A. di R. (chè avea il cosmopoli non molto meno di novant'anni), ed a sè, secondo ogni probabilità, restava ancora
del viver la maggior parte. Il giovine adunque converti
per tal modo il serio in ischerzo, ed i maestrati giudicaron il ratto secondo la sentenza del cosmopoli.

XVII. (100) Affinchè non abbiamo l'apparenza di de- Estr. ant. rogare all' autorità d' uomini cotali, (101) rammenteremo una sola battaglia campale, la quale fu (102) iusieme nobilissima, e non molto lontana da' nostri tempi, e ciò che più monta, a cui fu presente Callistene. Dico di quella che in Cilicia avvenne fra Alessandro e Dario, nella quale egli riferisce, che Alessandro avea già passate le strette, e le così dette Porte della Gilicia : mentrechè Dario, preso il cammino pelle Porte così dette dell' (103) Amano, era coll' esercito disceso nella Cilicia, e come ebbe udito da'paesani che Alessandro progrediva verso la Siria, gli tenne dietro, ed avvicinatosi alle strette, accampossi presso il fiume (104) Pinaro, nel qual luogo, a detta sua, l'intervallo dal mare alle falde de'monti non è maggiore di quattordici stadii; e lo attraversa l'anzidetto fiume, che sboccato appena dalla montagna ha (105) laceri i fianchi, e corre pel piano sino al mare fra colli alti, (106) scoscesi e di malagevol accesso. Ciò posto narra egli, aver Dario ed i suoi duci, poichè Alessandro voltatosi andava lor addosso, deciso di schierare tutta la falange nello stesso sito dell'accampamento, conforme avean fatto dapprincipio, ed essersi servito del fiume come di riparo, perA. di R. ciocchè correa presso gli alloggiamenti. Poscia dice, 549 (109) aver egli schierata la cavalleria presso al mare, i mercenarii subito dopo di questi presso al fiume, e Parmadura leggera appoggiata a' monti.

> XVIII. Ma com' egli abbia collocati questi innanzi alla falange, quando il fiume correva presso il campo stesso, difficil è a comprendersi, avendovi tanta moltitudine; conciossiache, a detta dello stesso Callistene, vi fossero (108) trenta mila cavalieri, ed altrettanti mercenarii. Di quanto luogo questi abbisognassero facilmente puossi comprendere. All'uopo d'una giusta battaglia la maggior altezza a cui schierasi la cavalleria è d'otto uomini, e fra ciaschednno degli (109) squadroni esser debbe un intervallo (110) eguale alle fronti, (111) affinchè possano comodamente voltarsi in fianco e far il mezzo giro. Laonde uno stadio riceve ottocento cavalieri, dieci ottomila, quattro tremila dugento; per modo che da undicimila dugento tutto lo spazio di quattordici stadii sarebbe stato occupato. Che se schierare vi si volessero tutti i trenta mila, per poco non ne risulterebbe una (112) triplice falange de' cavalli in cui una parte sarebbe all' altra addossata. In qual sito adunque era attelata la massa de' mercenarii? Forse dietro i cavalli? Ma egli nol dice, sibbene che nell' attacco i mercenarii affrontaronsi co' Macedoni. D'onde necessariamente fluisce che la metà del luogo presso al mare occupò la schiera de' cavalli, e la metà verso i monti quella de' mercenarii. Egli è quindi facile a calcolarsi , (113) qual profondità avessero i cavalli, e quanto il fiume distante fosse dagli alloggiamenti. Poscia avvicinatisi i nemici,

dice Callistene, aver Dario, ch' cra in mezzo alla schie- A. di R. ra, chiamati a sè i mercenarii dall' ala. Lo che come abbia ad intendersi, può esser soggetto a dubbio. Imperciocche egli è mestieri che il contatto de' mercenarii e de' cavalli fosse nel mezzo di quel luogo, a tale che Dario, (114) essendo già fra i mercenarii, dove, ed a che, e come chiamolli? Per ultimo dice, che i cavalli dell' ala destra assaltaron Alessandro medesimo. il quale avendoli accolti valorosamente, attaccolli a vicenda, e fece aspra battaglia. Ma che nel mezzo fosse (115) un fiume, ed un fiume, qual egli testè descrisse, di ciò non ricordossi.

XIX. Simile a questo è ciò ch' egli scrive d'Alessaudro. Imperciocchè dice, che questi fece il passaggio in Asia con quaranta mila fanti e quattro mila cinquecento cavalli, e quando era per invadere la Cilicia gli vennero altri cinquemila fanti ed ottocento cavalli. Da'quali se tolgansi tremila fanti, e trecento cavalli, facendo ascendere alla maggior somma il numero di (116) quelli che erano assenti per varie bisogne, rimangono tuttavia quaranta due mila fanti, e (117) cinquemila cavalli. Così staudo le cose, narra egli, come Alessandro riseppe l'arrivo di Dario nella Cilicia, essendo cento stadii da lui distante, dopo aver già passate le strette. Il perchè voltatosi passò di bel nuovo le strette, conducendo prima la falange, poscia i cavalli, e per ultimo le salmerie. E come prima riuscì a luoghi più spaziosi, ordinò a tutti che si attelassero in falange, e ne facessero l'altezza di trentadue uomini, indi di sedici, e finalmente avvicinatisi a' nemici di otto. Ma cotesti strafalcioni soA. di R. no anche maggiori degli anzidetti. (118) Imperocche ricerendo lo stadio mille seicento uomini, quando gl'interstizii adattansi all'uopo di camminare e l'altezza è di sedici uomini, occupando ciascheduno sei piedi; egli è manifesto che dicei stadii ne riceveranno sedicimila, e venti il doppio. D' onde scorgesi di leggieri, che allorquando Alessandro diede all'esercito l'altezza di sedici uomini, lo spazio da lui occupato era necessariamente di venti stadii, ed avanzavan ancora tutti i cavalli; e diccimila fanti.

XX. Poscia dice, che Alessandro condusse l'esercito colla fronte spiegata, come fu quaranta stadii distante da' nemici : assurdità, della quale difficil è immaginarsi una maggiore. Imperciocchè dove (119) trovansi siffatti luoghi, massimamente nella Cilicia, che sopra venti stadii di larghezza, e quaranta di lunghezza marciar vi possa colla fronte spiegata una falange armata d'aste macedoniche? Chè tanti sono gli ostacoli nell' uso di cotesto schieramento, che non è facile l'annoverarli. Della qual cosa fa sufficiente fede (120) quanto riferisce Callistene medesimo; perciocchè, a detta sua, i torrenti che precipitano da' monti tagliano quel piano in tanti siti, che nella fuga la maggior parte de' Persiani perì in coteste cavità, Dirà taluno che voleva Alessandro esser pronto alla comparsa de' nemici. Ma (121) che havvi di più mal pronto di una falange colla fronte sciolta e (122) spezzata? Quanto sarebbe stato più facile schierarla conformemente a (123) quanto si pratica nelle marce, che ridurre a linea retta l'esercito sciolto nella fronte e distratto, e metterlo in posizione di battaglia in luoghi selvois e rotti? Il perchè meglio assai sarebbe stato con ... ... di .R.

dur la falange divisa in due o quattro parti, l'una dietro all'altra collocate; (1:4) chè se impossibil non era
di trovar un luogo acconcio a marciare, riusciva eziandio di formar prestamente una schiera regolare, potendosi per via degli scorridori conoscere molto prima
l'arrivo de' nemici. Ma egli, oltre ad altri errori, non
pose neppure dinanzi i cavalli, conducendo l'esercito
in fronte spiegata per luoghi piani; sibbene gli adeguò
co'fanti.

XXI. Ciò pertanto che ogni altra assurdità eccede si è, il dire che essendo già vicino a' nemici, egli ridusse l' altezza a otto. D' ond' è chiaro, che necessariamente la lunghezza della falange esser dovea di (125) quaranta stadii. Ma poniamo che i soldati talmente si (126) toccassero cogli scudi, che conforme dice il poeta, l'un l' altro puntellava : tuttavia avrebbon abbisognato d'un luogo di venti stadii; ed egli dice ch' era minore di quattordici. (127) Una parte di questo era presso al mare, e la (128) metà nell'ala destra; e tutta la schiera distante da' monti uno spazio sufficiente, perchè non fosse sottoposta a' nemici che tenevano le falde. Sappiamo bene che secondo lni la schiera (120) verso di questi voltata torcevasi indietro, e perciò gli abbiamo lasciati i (130) diecimila fanti, che sono (131) più di quanti fanno mestieri al suo divisamento. Per tal modo rimangono secondo lo stesso Callistene al più undici stadii pella lunghezza della falange, ne'quali di necessità i trentadue mila uomini doveano serrando gli scudi aver un' altezza di (132) quindici, quando egli asserisce A. di R. che nella battaglia la schiera fu di otto. Cotali errori non ammettono difesa, dappoichè ciò ch' è impossibile nel fatto (133) toglie a sè stesso la fede. Quindi ove pongasi lo spazio per ciaschedun uomo, e la grandezza determinata del luogo, ed il numero della gente, difender non puossi la menzogna addotta.

> XXII. Le altre assurdità ch'egli a queste aggiugne lungo sarebbe il riferirle tutte : quindi (134) pochissime rammenteremo. Dice egli aver Alessandro messo ogni studio nello schierar il suo esercito, affinchè appiccasse la zuffa là dov'era Dario, e Dario egualmente dapprincipio aver voluto combattere contr' Alessandro stesso, ma poscia essersi pentito. Ma (135) come questi fra loro si riconoscessero, e sapessero in (136) qual parte del proprio esercito ciascheduno avea la sua schiera, o dove passasse poscia Dario, di ciò non ragiona egli punto. E come potè la falange schierata salire sul ciglione del fiume ch' era scosceso e pieno di spine? Chè ciò ancora è contro ragione. Alessandro non hassi ad incolpare di tanta incongruenza, (137) avendo noi appreso com'egli avesse fama d'esser nelle cose di guerra esperto e pratico sino dalla fanciullezza, sibbene accagionarsene dovrà lo storico, il quale per imperizia il possibile e l'impossibile in cotesti affari non potè distinguere. - Intorno ad Eforo e Callistene questo ci basti d'aver detto.

Estr. Vales. XXIII. (138) Contra Eforo Timeo forte si scaglia, mentrech'egli è in due peccati avvolto; l'uno, che acerbamente riprende altri degli stessi difetti, che lui stringono: l' altro, che fu d'animo affatto corrotto, sponen- A. di R. do (130) cotali sentenze nelle sue memorie, e cotali opinioni imprimendo ne'suoi leggitori. Ma se è da stabilirsi che (140) Callistene meritamente fu punito colla morte, che cosa convenivasi che sofferisse Timeo? chè a ben maggior dritto il Cielo contra lui dovea esscr irato che non contra Callistene. Questi non volle divinizzar Alessandro: ma (141) Timeo fa Timoleonte maggiore de' più illustri Dei. E Callistene tal uomo (142) ricusò d'adorare, che tutti accordano essere stato d'animo più grande che non è proprio dell' umana natura; laddove costui magnificò Timoleonte, il quale sembra non che non aver fatto, ma neppur impreso alcuna cosa di grande, ed in tutta la vita corse un solo aringo, e questo in certa guisa non nobile per rispetto alla grandezza della terra abitata, cioè dalla sua patria a Siracusa. Ma Timeo parmi si persuadesse, che, se Timoleonte cerco gloria solamente in Sicilia, come in (143) un bicchiere, egli fosse da paragonarsi a' più illustri eroi, e se egli stesso scrisse sull' Italia unicamente e sulla Sicilia, degno fosse del confronto con quelli che composero la storia di tutta la terra, e descrissero gli avvenimenti universali. Adunque intorno Aristotile, (144) Teofrasto, Callistene, Eforo e Democare ciò sia sufficiente contro le invettive di Timeo, ed insieme contra quelli che (145) bonariamente persuadonsi aver questo scrittore detta la verità.

XXIV. Circa il (146) genio di Timeo non rimane alcun dubbio. Imperciocchè dic'egli, che i poeti e gli A. di R. storici pelle (147) soverchie ripetizioni negli scritti ap-549 palesano la loro indole : sostenendo, che (148) Omero, dal frequente banchettare che rappresenta nel suo poema, si manifesta ghiotto; ed Aristotile che sovente nelle sue opere prepara manicaretti, era amatore di cibi dilicati e leccone. Nello stesso modo parla egli del (140) tiranno Dionigi, che negli ornamenti de' letti, e nella bontà e varietà dei (150) tessuti ogni opera poneva. D'onde (151) necessariamente concludesi, che Timeo con istudiato proponimento fu leggero e fastidioso; dappoichè nell' accusar altrui egli spiega molta eloquenza ed audacia, e nelle proprie sposizioni è pieno di sogni e di miracoli e di fole incredibili, ed in somma d'imbecille superstizione, e (152) di femmineschi prodigii. Egli è adunque chiaro da quanto ora dicemmo che accadde a Timeo, avvenir ad alcuni per imperizia e difetto di giudizio, che presenti non sieno in certo modo (153) a ciò che han dinanzi, e veggano senza vedere.

> XXV. (154) Unanime voce corree circa un toro di bronzo che da Falaride fu fatto fabbricare in Agrigento, nel quale egli introduceva uomini, e poscia accendendovi sotto fuoco dava a' sudditi supplizio tale, che riscaldato il bronzo, P uomo dappertutto arrostito da raso periva, e quando pell'eccesso del dolore urlava, un suono simile al muggito d'un toro usciva della macchina a ferire gli orecchi. (155) Gotsto toro al tempo dell'impero de' Cartagines i trasportato essendo da Agrigento in Cartagine, e rimanendo la porticcinola nell'intervallo delle scapole, per cui calavansi quelli ch' erano

giustiziati, e non potendosi trovare in alcun modo altra A. di R. qualsivoglia causa, per cui esso fosse stato fabbricato in Cartagine: Timeo prese tuttavia a sovvertire la voce comune, ed a tacciare di falsità le asserzioni de' poeti e degli storici, dicendo, che non era altrimenti venuto da Agrigento il toro che trovavasi in Cartagine, e che tale nella città dapprima nominata stato non vi era giammai. E (156) molte novelle di guesta fatta egli spaccia; la quale condotta di Timeo con qual nome e vocabolo dovrà appellarsi? chè il suo genere di scrittura meritevole mi sembra de' più amari rimproveri ch' egli stesso usa verso d'altrui. Ch' egli adunque fosse accattabrighe e menzognero, e ardito, dimostrato è sufficientemente pelle cose anzidette. Ma ch'egli fosse privo di filosofia e scrittore del tutto indotto, da ciò che sono per dire sarà manifesto. Imperciocchè nel libro vigesimo primo verso la fine dic'egli nell'esortazione di Timoleonte queste parole: Essendo la terra che giace sotto la volta del cielo divisa in tre parti, e l'una chiamandosi Asia, l'altra Africa, la terza Europa, (157) Chè avere ciò detto, non che Timeo, neppure quel decantato (158) Margite, alcuno crederebbe. E chi è cotanto ignaro, non dico fra quelli che occuparonsi di scriver storie . . . .

Riprender altrui è facile; ma prestare sè stesso scevro d'errori difficile.

XXVI. (159) In primo luogo stimava doversi rammen- Estr. ant. tare a coloro che sedevan in consiglio, come la mattina

Marte, e dicente:

A. d. R. destan i dormienti in guerra le trombe, ed in pace i galli. 549 Poscia, dice, aver Ercole instituiti i giuochi olimpici ed il riposo dalla guerra, a dimostrazione del suo animo; ma tutti quelli con cui guerreggiò aver offesi per necessità, e perchè ciò gli fu imposto, e spontaneamente non esser lui stato a nessuno cagione di mali. Indi soggingne, aver il Poeta introdotto Giore corrucciato con

(160) « Fra quanti Dei dimoran nell' Olimpo Il più odioso mi sei, cui piaccion sempre Contese, guerre, pugne ».

Eguale discorso fa il più prudente degli eroi: (161) « Non ha tribù, non legge, non albergo

Ospitale colui, che ama la cruda Popolar guerra ».

Bellissima fra i Dei beatil

Ed accordasi col Poeta ancor Euripide ove dice:

Assai l'agogno. Come tardi!

Io temo già, non pria

Vecchiesse mi sorprenda,

(164) Che fiami concesso di vedere
L'amabil ora,

Ed i bei cori di cantanti,

Ed i convili di ghirlande amici ».

Oltre a ciò dice esser la guerra somigliantissima alla malattia, e la pace alla salute: chò per questa ristoransi gl'infermi, e per quella periscon i saui. Ed in tempo di pace i vecchi seppelliti sono da'giovani, secondo l'ordine di natura, laddove nella guerra accade il contrario. Ma ciò che più monta, uno avorri in guerra

sicurezza neppur dentro alle mura: quando in pace A. di R. tutto è sicuro sino a'confini del paese. Queste cose 549 (165) dice, ed altre simili.

XXVII. Avendo noi dalla natura due quasi strumen- Estr. ant. ti per cui tutto scorgiamo ed investighiamo, l'udito cioè e la vista, ed essendo di gran lunga più veritiera la vista (166) secondo Eraclito (chè, a detta di lui, gli occhi sono testimonii più esatti degli orecchi); Timeo per giugner alla cognizione delle cose calcò la strada più piacevole, ma (167) meno apprezzata; chè da (168) ciò che si conosce pella vista al tutto si astenne, e coll' udito solo procacciossi notizie. Il (169) quale essendo di due modi, l'uno per (170) via della lettura, l'altro per mezzo delle proprie ricerche; egli nelle ricerche aggirossi con negligenza, conforme di sopra abbiam esposto. E qual motivo a questo stile lo inducesse, è facile a conoscersi; perciocchè da' libri si possono cavare notizie senza pericolo e stento, ove facciasi questo solo provvedimento, di (171) stabilirsi in una città, che ha scritture in buon dato, o d'avere una biblioteca vicina. Così adoperando potrassi (172) seggendo in piuma rintracciare tutto ciò che si desidera, e confrontare gli errori degli scrittori precedenti senza alcun disturbo. Le investigazioni pertanto che da noi facciamo, abbisognano di molta fatica e spendio; ma grandemente contribuiscono (173) alla storia, e ne sono la parte maggiore. La qual cosa sia manifesta per quelli stessi che le storie hanno composte. Imperciocchè Eforo dice : se possibil fosse che gli (174) scrittori fossero presenti a tutti i fatti, cotesto moA. di R. do d'apparare molto ogni altro supererebbe. E Teopompo asserisce, nelle guerresche imprese essere il più eccellente colui , che intervenne a maggior numero di battaglie, ed il più valente oratore chi ha avuto più parte nelle cause politiche. Lo stesso accade nella medicina e nella nautica. Ma con maggior chiarezza parlò il Poeta in questo particolare. Imperciocchè mostrarci volendo qual debba essere l'uomo d'affari , recò in mezzo la persona d'Ulisse con queste parole:

(175) « O Musa, l'uom astuto mi rammenta Che per molti paesi andò vagando ». E proseguendo:

> « E molts città vide, e molti ingegni Conobbe, e molts ebbe nel mar sciagure A sofferir ».

Ed ancora:

(176) « Guerre sperimentò, e le onde tristi ».

"XVIII. A me sembra che la dignità esiandio della storia richieda un tal uomo. Platone dice, che (177) le faccende degli uomini allora bene procederanno, quando i filosofi regneranno, o filosoferanno i regnanti. Ed io direi che allora la storia procederà bene, quando gli uomini che aggiransi ne' pubblici affari imprenderanno a scrivere le storie (non, come ora, sbadatamente; ma, persuasi che siffatto lavoro sia per essi de' più necessarii e più belli, assiduamente (178) vi si applicheranno per tutta la vita): ovveramente, quando coloro che a scrivere si accingono, stimeranno necessarie le cognizioni che traggonsi dalla pratica stessa degli affari. Pria che ciò avvenga non vi sarà posa agli errori de' compositori

di storia. Alle quali cose Timeo non fece il benchè mi- A. di R. nimo provvedimento, ma essendo vissuto (179) ospite in un luogo solo, e quasi come di proposito rinunziando alla (180) vita attiva che richieggono le faccende civili e militari, ed alle fatiche inseparabili da' viaggi e dalla propria ispezione, non so come riportò fama di scrittore che (181) sostiene la dignità della storia. E che (182) questa sia cosa da tanto, facil è citarne la confessione dello stesso Timeo. Imperciocchè nella prefazione del libro sesto egli dice, supporre taluno che il (183) genere di discorsi pomposi abbia mestieri di maggior ingegno ed industria ed apparecchio che non la storia, ed aggiugne essere cotal opinione in addietro stata opposta ad (184) Efóro. Il quale non potendo adeguatamente rispondere a quelli che ciò asseriscono, studiasi di confrontare la storia co' discorsi di pompa, (185) mettendoli a paragone.

FINE DEGLI AVANZI DEL LIBRO DUODEGIMO

# SOMMARIO

## DEGLI AVANZI DEL LIBRO DUODECIMO.

Finners geografici (§ 1.) - Loto albero (§ 11.) - Fertilità dell'Africa - Animali clev vi si trovano - Leggeressa di Timoo - Animali dell'isola di Corica (§ 111.) - Le gregge ragunani in Corsica a suono di tromba - I pastori di porci in Italia usano la cornetta - Maravigliosa quantità di porci in Italia (§ 1V.) -

#### AFFARI DE' LOCKESI.

Polibio benemerio del Locresi - Origine del Iocresi - Cento funiglie - Portasecchia (§ V.) - Trattato doloso co Siciliani - I Greci anticamente non uavano servi (§ VI.) - Perità lumedella storia - Due generi di menogna (§ VII.) - Timeo partiale - Eccessivo nel viluperare - Inveise contra Aristotile (§ VIII.) - Assertioni di Timeo circa i Locreti (§ IX) - Sono etaminate (§ X.) - Timeo o tottea grande diligenza - Vanta cognizione di pubblici monumenti (§ XI.) - Polibio a bello stadio tratta distesamente di Timeo (§ XII.) - Timeo dice mate di Democare - Folibio difende Democare - Archedico comico - Democare rimproverio Demetrio Falerto - Jutoma a chioccio la in processione - Asini in teatro (§ XIII.) - In ogni cota rispettarri deci il decoro - Non merita fede chi si lascia trasportare dalle passioni (§ XIV.) - Invettive di Timeo contra Agulote - Agutote difico - Lo storico tucer non dee le ge-

ste lodevoli (§ XV.) - Contesa per uno schiavo - Legge di Zaleuco circa il ricuperamento d'un effetto - Cosmopoli, magistrato superiore de' Locresi - Altra legge di Zaleuco : discutere la causa col laccio al collo (§ XVI.) - Imperizia di Callistene -Pinaro fiume (§ XVII.) - Callistene imperito nelle cose militari (( XVIII-XXII.) - Timeo acerbamente tratta Eforo e Callistene - Loda a cielo Timoleonte (§ XXIII.) - Omero ghiotto per avviso di Timeo - Aristotile leccone - Ingegno fastidioso di Timeo - Presente ed assente, vede e non vede (§ XXIV.) - Toro di Falaride - È trasportato a Cartagine -Timeo nega ch' esso era in Agrigento - Timeo senza filosofia e dottrina (§ XXV.) - Tromba e canto di galli - Ercole non offese nessuno gratuitamente - Omero - Euripide - La guerra simile alla malattia, la pace alla salute (§ XXVI.) - Gli occhi testimonii più sicuri delle orecchie - Detto d'Eraclito - Da'libri si appara con maggiore comodità - Ma con più sicurezza dalla propria esperienza - Fforo - Teopompo - Omero (\ XXVII.) - Detto di Platone applicato alla storia - Fama non meritata di Timeo (§ XXVIII.)

### ANNOTAZIONI

#### AGLI AVANZI DEL LIBRO DUODECIMO.

La parte storica di questo libro, che l'epitomatore di Polibio al tutto omise , trattava principalmente de' fatti d' armi che fra i Romani ed i Cartaginesi ebbero luogo in Africa, dove nell'auno 549 di R. era stata trasportata la guerra, secondochè scorgesi da Livio xxviii, 45, e xxix, 3. Nel medesimo anno fu espugnata Locri, che sola era rimasa a' Cartaginesi pell'ultimo augolo d'Italia (Liv., xxix, 8); dalla narrazione del quale avvenimento prese il Nostro occasione di confutar le menzogne spacciate da Timeo circa l'anzidetta città, e di lacerare questo acerbissimo scrittore per tutto ciò che di falso e di maligno sparse per entro alla sua opera. Ed entrato a discorrer delle fole che il medesimo scrittore divulgò intorno all' Africa, sulla fede d'impostori e d' nomini creduli, si fa strada a ragionare distesamente delle belve, degli alberi e degli altri prodotti di quella contrada, del quale trattato abbiamo notevoli frammenti ne cap. 2 e 3. È pertanto famigliare a Polibio il riferir non solo le geste guerresche, ma di rammentar eziandio al luogo conveniente tutto ciò che appartiene all'uso della vita, a'costumi, alle arti ed alla natura delle cose.

(1) Ippone. « Che C. Lelio, legato di Scipione, l'anno di R. 549 approdasse con un'armata ad Ippone regio, ed incutesse a' Cartaginesi grande terrore, ce lo dice Livio, xxx, 3 ». Schweigh. D'Ippone Diarrito, che corrisponde a Biserta d'og-

gidi fec menzione il Nostro nel lib. 1, 70., 8a (vedi colà la nostra nota 350), decominandola pel gendizio 'I=m=as,Ilar (Hippencita), I=m=i,ar (Hippencer) l'appella Stef. Biz., e Piede, interprete di lui, non crede che la medesima città denotata venga sotto questi due nomi. Ma sicome d'Ippence non parla nessun altro geografo più antico, e che l'Ippone mentovata nel lib. 1 è vin nominata presso Uica, tra la quale e Tabraca era situata la Diarrito; così è da supporti che Stefano abbia preso un bel granchio, stimando nome di città l'espressione di 'I=m=a, promontorio d'Ippone ('I=m=) peten estaballo in luogo di "I=m=ins.). Ed infatti peco lungi da Ippone regia (Bona moderna), a mano sinistra, sporge in mare un capo, cui gli sinichi non apposero verua nome proprio, e che sembra essere il Sebda Ras d'orei di Ras d'orei d'

- (a) Tahatra. Lo Schweigh, vuole che questo nome sia scritto vivisoamente presso Stefano, a strenendosi all' autorità del Bochart, e dell' Itinerario d'Antonino cangiollo in Tahraca. lo pertanto non bo mutata la scrittura volgata, considerando in quante varie fogge certi nomi di looghi trovanti scritti presso gli autori. La qual cosa, cred'io, indusse il dottissimo Olstenio ad approvare la lecione che abbiamo qui adottas. Pello tatsos motivo bo convertito in Tahatrano (non Tahadreno, conforme hanno le editioni di Stef.) il Taharrano dello Schweigh.
- (3) Singa. Questa è verisimilmente la città che Sigo chiamano Plinio (v. 2) e Strabone (v. 10. p. 32); ¿ apriale un di del regno di Siface. Sigopolis l'appella Tolemeo (v. 2), secondo il quale eta colonia de Romani. Fra le varie opinioni proposte dallo Schweigh, circa questo nome, mi piace maggiormente quella, che in due modi; Siga e Singa sarà esso satto seritto. Se dimostrar ai potesse che degli sifari dell'Asi toccato avesse Polibio alcuna cosa nel presente libro, improbabile non sarche, che acceennata qui fosse la Singa, posta da Tolemeo (v. 14) fra le città della Siria.
  - (4) Il Poliistore. « Alessandro Poliistore, che visse a'tempi di

Silla ». Schweigh. Più estese notizie circa questo acrittore trovansi in Gio. Gherardo Vosio (De historici graecci, lib., c. 2.9), donde scorgesi esser lui stato in grandissimo credito presso l'antichità, ed aver composit quaronatella libri di svariatissima materia, che gli procacciarono i listintivo aggiunto al suo none. Fu egli caisadio cognominato Cornelio da Cornelio Lentulo, il quale comprollo, e poscia donogli la libertà.

(5) Demostene. Compose questi, secondoché abbiamo da Stefano all'artic. 'Oλιζω's, un' opera initiolata K'lors, fabbricasioni (delle citub). Il Yossio (De hist. graze., tib. ns. p. 179) pre-teude esser costui il medesimo che scrisse in versi parecchi libri sulle cose della Bitinia. Lo Schweigh. dubite che sieno due autori, dappoichb il Demostene qui citato, per quanto apparisce dalle parole di Stef, fu prosatore. Ma nulla impedisce che lo atesso seritore abbia celebrate con un poema le cose patrie (chè bitinio era cotetto geografo), ed in istile sciolto abbia composta un'opera più universale.

(6) Officine di bronzo. A detta di Strabone (χντι, p. 836) γ' avra nella Muntinain delle miniere di rame, χαλακρήχω, e giusta Tolemeo (ν., 2) abituvano gli Erpeditani, popolazione della Muntinain Cesarienes, presso λα καλάμετα Χαλακρήχω, e e così dette Calcoriche ş donde puossi arquire, che i monti dav' erano le smidette miniere da queste abbian tratto il nome. Mas officine di rame o di bronzo (che Υάλακς smendue esprime) sono una cosa ben diversa da miniere e da montagne, e più fiellmente che non queste scambiarsì possono con una città quindi non v'h a verisimiglianza, siccome sospetta lo Schweigh, che le Χαλακργία di Strabone e di Tolemeo.

(7) Bissatide. Bornāvida (Bisalade) l'appella Stefano, che il Salmasio nelle escretizzioni Plinione corregge in Bizzeide. Osservando pertanto che il Nostro nel lib. m., «3 Bissatide demomina questa contrada, e che là lezione di Bizacide non ha in suo levere nessuna autorità, i on no ha adottata sifilata correzione. (8) Di propria vista. Questa circostanza acquista molta fede a quanto qui dice il Nottor intorno al lolo, e che conticene assi più particolarità che nou la relazione lasciataci su questa pianta da Erodoto (n. 96; ιν. 17γ). Vedi eiù che serivemmo nella nota 125 al lib. 1, cui debho soltanto aggiugnere, che non va questa specie confusa colla nymphaca lotus : pianta sequatica che eresce ne' campi d' Egitto, dopo che sono state inonduce di Nilo, e della quale ragiona Erodoto nel lib. n. 92. Quella che rammentano Dioscoride, Galeco e Pinio è l'egitiana, che tanto figurava nella snetologia di quessa nazione, e che province ancora nelle soque dell' India (dove chiamasi Nemuphar), e dell'Ungheria (N. Persono, Nymops plant, t. u. n., 65; Hita nat. des plant, par Mirhel et Iolyclerc, t. xvm. p. 21; Nouv. Diet. d'hist. nat, t. xv, p. 502).

(a) Il Futto. Da tutta questa descrizione si comprende, che il frutto di questo lotus rassomiglia alla giuggiola, addomesticata eziandio ne' nostri climi. Quindi furou amendue cotesta specie (lotus e jujuba) comprese da' botanici sotto la divisione zisy-phu del genere rhammus. Le tre specie di rhamous descritte da Dioscoride (1, 102) non banno che fare col presente, e quella che secondo Polibio ha la foglia somigliante alla foglia dell' arbuscello del loto sembra essere la terza.

(10) Timeo. Circa la maldicenza di questo storieo e le frivo-

lezze da lui spaceiate vedi la nota roa al primo libro. Tuttavia il loda Diod. Sic. (v, 1) per conto della sua esattezza nell' additar i tempi, e della molta erudizione di eui sparse le sue opere. (1) Per via della coltura ingentilii. Hapiase ha il testo,

ell'è quanto ammansati, e quasi addimessicali. Fruges culture hominum provenientes seriesero i tradutori latini, male, eredo, apponendosi alla mente di Polibio, il quale significar non volle che cotesti prodotti debhasi soltanto alla 'coltura della terra; sibbene, che salvatiei essendo per loro natura e poco seporiti, acquistano nobilità e squisitezza dalle eure del coltivatore. Quindi dissero i Greei ¡µu¡vīo 'la'; yis ell'operazione di dissodare i terreni, non altrimenti che per siffatto modo la terra dallo stato di salvatichezza passasse a quello d'incivilimento e di mansuetudine. Vedi Esichio a questa voce, ed Appisso (hist. pun., c. 106), dove i tradutori latini voltarono goffamente le parole historia via venezia via venezia (Magnum terrarum tractum ad mitiorem cultum redegil.

- (1º) Bubali. Non buffali, i quali, siccomi è noto, sono una specie di buoi; laddove il buhalo ha qualche somiglianza colla capra e colla gazzella, ed è animal timido. I buffali erano sconosciuti presso gli antichi Greci e Romani. V. Buffon, Hist. nat., t. xxx., p. 68 e seggi. t. xxxi. p. 65 e segg. Quindi l'eltributo di hellezza che il Nostro appone a cotesto animale, quando al buffalo conveniva piuttosto la qualificazione di robustezza.
- (13) Cirno. Képrer. Questo nome, secondo gli scrittori di mitologia, diedero i Greci all'isola che pria chiamavasi Terapne, per concarse la memoria del re Circo, figlio di Giove, e giusta alcuni d'Ercole. I Ligari, condottivi da una femmina denominata Corsa, la denominarono Corsica. In tempi remoti i Pecei vi piantarono le colonia di Calari, e gli Etruca quella di Nicca, impossessandosi del passe vicino (Diod. Sic., v., p. 205). Conquistata da'Ronnani vi fin da Mario fondata la colonia di Mariana, e da Silla ditatore quella d'Aleria (Plin., 111, 12).
- (14) Non che capra ecc. Anzi, se ascoltiano Diodoro (l. c.) abbondavan in quell'isola ogni sorta di carni, quantunque gli abitanti vivessero ancora di latte e miele.
- (15) Il coniglio. Di questo animale fece già menzione Aristo-tile (Hist. anim., 1, 1), nettaodho col cervo e colla lepre fra i quadrupedi ingegnosi e timidi. Ateneo, che cita il presente luogo di Polibio (xx, p. 400), dice d'averne veduti molti, navigando da Pozzuolo a Napoli in ma' isolo poco abitata vicina al continente. El si pare adunque che gli antichi non avessero il costume d'allevarli domesticamente, sicomo oggidi si pratica, sovrattutto ne' pesci del Nord, dove abbandonati alla campagna peritata.

rebbono. Aman essi, al dire di Buffou (Hist. nat., L. xuv., p. 238), il calor eccessivo, e trovani nelle contrade meritionali dell'Asia e dell'Africa. I Romani denominarono questa bestiuola da condotti auterranei che fannosi per espagnare le fortezze, alladendo alla sona abitudine di avavarsi l'abitaziono sella terra (V. Varr., de re rust., l. m., e. 12; Plin. H. N., l. vm., c. 55). Polibio pertanto ha grecizzato il nome latino, ficendone s'aire sake (cuniclos), quando i Greci l'appellavano d'areure (dasigus), per esgione della densità del peli s'ssoni jeital.

(16) Usano la stessa guisa di pascolare. I manoscritti colla prima edizione hanno od pessiches (non usano), esprimendo affatto il contrario di quanto volle inferir Polibio dalle cosc antecedenti. Il Casaub., assentendo dapprima alla lezione alla lezione alla lezione p/Zure (così usano), che avea già prescelto il Xilandro nella versione germanica, lesse poscia di sua fantasia e zupicera, così interpretando questo passo: loca non separant, quo illa pastum abigunt (non separano i luoghi, dove li mandan a pascolare). Il Reiske non disapprova questa scrittura , ma anicrebbe meglio che si leggesse la çua in luogo di la nala ropas; cioè, non separano gli animali; o semplicemente xala ropas, che verrebbe a significare : non distribuiscono (gli animali) a' resnettivi pascoli. lo coufesso che difficile mi riesce il dare ad una lezione la preferenza sovra l'altra. Sta per quella del Casaub. la maggior probabilità che i copisti preso abbiano un er in iscantbio d'un w (x 11 1/2 ers per x w s/2 ers), anzieliè omesse abbiano nella parola antecedente ("") le lettere ru; ma il senso che risulta dalla lezione che adottammo è più conforme a ciò che prima avea detto il Nostro.

(17) Cornetta. Βυκάν è nel testo: vocabolo tolto a' Latini, chè i Greci proprinuente raλwış ê appellano cotesto strumento, il quale è la tromba con cui dassi il segno a' soldati, e de cisadio quella can cui i pastori chiaman le loro gregge; onde leggissi in Varrone, de re rust: subulucu debet porcos consueficerer ut omnia faciant ad bucinam (Il pastore debbe assuefar i porti.

a far tutto a suon di tromba). Io pertanto ho preferito di chia marla cornetta, perciocchè di corno è la sua materia. V. la Crusea a questa vocc.

(18) Pella molitudine delle braccia. Leggo collo Schweigh, e ce o' più autorevoli codiei waλυχινία», e nou πλοχεινία (molitudine di porci) siccome piace al Casanh, donde risulterebbe questa sconcia ripettiones: Pella molitudine de' porci sono molit porci. Del resto era tanta la copia di questi animali nella Gallia Cisalpina, che, a detta di Strabone (v, p. 218) Roma quasi ne traves il nutrimento. Quindi non solo ne campavano i Galli medsimi, che tanto abbondavan di braccia pella coltivazione de' terreni, conforme riferisce Polibio nel lib. 11, 15 (e questo significa qui il vocabolo «πλοχειγία», non già la molitudine delle braccia necessarie a pascere od a curar i porci, siccome l'interpetra lo Schweigh); non solo, dissi, i Galli ne campavano, na re forniva nesi ancora a' Romai ancora il campavano.

(19) Somministrazioni. Queste erano di duc sorti, secondochè ne insegna il Nostro (l. c.) per essere mangiati, e per riporsi ad uso degli eserciti.

(ao) Una troia alleva mille porci. Circa questa prodigiosa fecondià delle trois exrisa i cleebtre matematico Paulon (Tessier, annales d'agriculture, t. vni), che nel corso di dieci anni il numero de porci nati da una femmina è tanto ragguardevole, che basterebbe per tutata la Francia. Pervenendo alla seconda generazione, prosegu'egli, se ne otterrebbono tanti; che tutta l' Europa potetebbe nutrirense, ed ove si giuguesse alla decimanesta, ve n' avrebbe da popolar abbondevolmente la terra. Tuttavia so fijetiri, (od izi/ipiri, sicconi è nel testo) avesse qui il sesso d'allevare, nutrire, il numero di porcelli che nasere possono da una troia non sarebbono di gran lunga mille. Ma il mentovato verbo significa talvolta semplicemente avere, conforme ha notato Esichio, ed il Casanb, che nelle amotazioni ad Ateneo (vii, 18) ha reacolti parecelii testi di Sofocle, dore 7ji-qiri non differisce da îgrir. Lanode dici qui l'Orbibio, che una delle amotazioni ad Ateneo (vii, 18) ha reacolti parecelii testi di Sofocle, dore 7ji-qiri non differisce da îgrir. Lanode dici qui l'Orbibio, che una delle amotazioni ad Casanb, che nelle amotazioni ad Orbito che una contra dell'esi per una differisce da îgrir. Lanode dici qui l'Orbibio, che una contra dell'esi per l'anno differisce da îgrir. Lanode dici qui l'Orbibio, che una contra dell'esi qui l'anno delle qui l'Orbibio, che una contra dell'esi per l'anno dell'esi per l'an

trois ha, vede nati da sè (non nutrisce, od sileva) mille porci, e tal fiata più. Lo Schweigh, non considerando questa particolarità grammaticale, propone diverse spiegazioni di questo luogo, delle quali egli medesimo si dichiara poco soddisfatto.

- (a) Per famiglie e per età. E' sembra che i pastori ciascheduna famiglia, vale a dire, utti i pocci nati in parecchie generazioni dalla medesima generazione, chiudessero in un reciuto o gruppo di stalle unite, e che in ciascheduna di queste stalle ponessero gli animali della medesima età; e ciò per eviture i danni che, ove grandi e piccioli fossero mescolati, nascerebbono dall' impetuosti di questi ovaci e libidinosi animali. Lo Schweight, confessa di non comprender troppo siffatte divisione, nè la difficolà di distinguer le diverse famiglie. Ma tutto, ered'io, farasi pinno adottando il ripiego che ho testè accennato, e supponendo che ad ogni famiglie era un solo pastore assegnato, il' quale, dando fiato alla correcta, tutti intorno. a sè la regunara.
- (23) Διοποπαίο ecc. V ha qui nel testo una discordanza. Ἐπτι-ἐπτ. Ingenti. wil 7457 Pa 1μρι παρότη. μεγάτη αι 16 μεγάτη. Ιαμείνη επικού μεγάτη αι 16 μεγάτη. Επτικού μεγάτη αι 16 μεγάτη επτικού μεγάτη. ἐπτικού μεγάτη επτικού μεγάτη επικού μεγάτη επικού μεγάτη επικού παι διαθετικού παρότη επικού παρότη αίμετα storis πίσεουπαί; tuturia non disdirebeti di toglierla, se con piccola alterazione del testo ciò rincisse. Πριάγον ματικού μεγάτη επικού μεγάτη επικού
- (23) Chi ha più mani Xafava lessero l'Uraino ed il Cassub, e tradussero: Is qui plures porcos habuerit (colui che ha più porci); non perchè è più ricco (sentimento attribuito dallo Schweigh, a' mentovati commentatori), sibbene perchè cotesti antinali, quanto sono in maggior numero, tanto più facilment traggonsi dietro gli altri. Comechè assurda non sia cotal lesione.

ne, lo preferisco di teggere co' codici e collo Schweigh. Xifare, intendendo pella frase: chi ha più mani, colui che ha più gente, più servi a sua disposizione. Ma non parmi che salivanajii sia quanto esser più ricco; prevaler in sostanza: chè sebbene Polibio sovente usa ivazajii ni questo senso, del presente passo l'aver più mani presuppone già maggior ricchezza, e l'occasione favorezole è, all' upopo dill'impossessaria dell'altrui, una circostanza abbastanza essenziale per non essere trascurata. Non credo pertanto che salivazajiene esprima (siccome il voltarono l'Ursino ed il Cassub), qui occasionem in rem auom vertere activerii (chi sa profittarii dell'occasione), e la prepositione salla, se uno è coisso, ha probabilmente forza comparativa, per modo che l'azzidetto vocabolo suona: Chi ha più occasione, maggior opportunità.

(24) Locresi. Intorno a questi popoli è da vedersi la nota 175 al lib. 1, e quanto ne scrisse l'eruditissimo Heyne nel vol. u degli opuscoli accademici.

(25) Spedixione della Spagna. Forse, dice lo Schweigh., era questa la guerra celtiberica, della quale ragionasi negli avanzi del libro xxxv. Vedi ciò che ne abbiam accennato nella nota 142 del libro x.

(26) Da quella della Delmatia. I Romani, a detta di Vellejo Patercolo (n. 90, 11 to 1892), duranona dugeotoveri anni a soggiogare questa nazione, computando dalla prima invasione che avvenue l'anuo di R. 529 (V. Polib., 11, 8 e seg.), a'tempi della regina Teuta, sino alla loro debellazione pelle smri di Tberio çalà mandato da Augusto l'anno 743. La spedizione della quale parta qui il Nostro fia fatu l'anno 565, allorquando i Dalmati, sottratisi dall' ubbidienza del re Genzio, molestarono gl'illirii, socii del popolo romano. Due consoli saccessivi, C. Marcio Filippo e L. Cornello Nasica condussero questa guerra, (V. Polib., xxxxx, 182 Liv., epit., lib. xxvx ; Flor. v.) A m-mutinatsi circa tren' anni appresso, furnou di bel nuovo soggiogati da L. Gecilio Metello, che da questa vittoria ebbe il cogonome di Dalmatico. V. Liv., epit., lib. xxxx.

- (27) La storia Instinutaci da Aristotile. « Che da Aristotile exposti fossero i costumi, le usave e le discipline di pressochi tutti gli stati della Grecia non solo, ma criandio de barbari, riferiace Cicerone (De finile », 4). Il titolo di quell' opera era Πελιδίτειε warker (i governi delle città). V. Diog. Laerz, », γ. 2. Fra questi trovavasi il governo del Locresi, lodato segnatamente da Glem. Aless., Strom. lib., p. p.28. Fra pertanto avviso d'Aristotile, che la colonia del Locresi Epirafirii fosse raccozzata di servi fuggitivi, di forientacori e tagliabores; lo che sa-serisce pure Dionigi Perieg. , v. 365 e segge, e colà Eustazio ». Schweigh.
- (28) Di quella che riferizce Timeo. Tie un't Tienia A199nivar è nel tento, che il Reiske mutar vorrebbe in Tie v. T.
  A1992 in n., più naturale essendo la firase irrigina mapadisegnia;
  (intoria consegnata, laciata), che non A1992 in; Mai o amerci
  neglio d'anoverare questa impropria espressione fia lirregolarità non aliene dallo stile del Nostro, siccome vi comprenderei anora i è 7 tipianes (non Timeo) nella fine del sequente
  periodo in laogo di segà ir Tignases (non quale Timeo).
- (a) È loro derivato. L'assurda lezione de codici, γla 7-, fi eficiemente mutata dall'Unition, seguito dallo Schweigh, in irris (φ). Errò contro la grammasica e dilungossi dalle tracce de' manoscritti il Casaulo, scrivendo s'π, o tutaivo non richiesto dall' 70, che precede. Nisipares (fü reputato) che propone il Reiske forma una sconcordonza di tempi ed una ingrata ripetizione (suriquera, spafferon, spafferon.
- (3o) Le vergini che mandavanni in Ilio. Aveudo Aiace di Olico, il quale condusse i Loccisi all'associo di Trois, dopo l'espagnazione di questa città violata Cassandra nel tempio di Miserva, la Dea vendicò tal offesa coli farlo perir in mare. I suoi compatriotti unandavano, per plazare il Nume, ciaschedun anno in Ilio due vergini delle più nobili faneigle, le quali scalez, senza vestito e senza bende sacerdotali, sicebme serve, spazzaran il sacro pavimento sino all'ultima vecchiaio. Questa

usanza, incominciata dal tempo dell'invasione del Persiani durava tuttuvia nell'età di Polibio, e non cessò che pochi anui innanzi Plutarco. Vedi Straba, xua, p. 600; Plut. De sera numvindicta opp., t. u. p. 557. Textze, Comment. in Lycopfar, rapporta le parole estese di Timeo, dalle quali sonogesi, che due erano le vergini che, per comando dell'oracolo, i Locresi spedivan ogni anno in Ilio, non cento, siccome espresse il Casubb, male traducendo il presente luogo.

(31) Portasecchia. Φιαλήφορος è il vocabolo usato da Polibio : propriamente chi porta una boccia. Ma sappiam da Ateneo (x1, p. 501) che φίαλα non denota soltanto un vaso di vetro ad uso di bere, ma eziandio un recipiente di rame, o d'oro, o d'argento con larga apertura qual hanno le caldaie. Nè la materia sola rendea talvolta preziosi cotesti vasi; chè l'elegauza ancora del·lavoro li facea ricercare, e famosi erano per questo conto quelli che fabbricavansi nell' Etruria (V. Ateneo, 1, p. 28). Dall'altro canto è noto che tra gli Ateniesi nelle nomne di Cerere le più nobili vergini portavano sul capo de' canestri, dond'esse chiamavansi xarapipos (Cicer., in Verr., 1v , 3); quindi è da supporsi che i Siciliani, la di cui isola era tutta sacra a Cerere ed a Proserpina (\*), al canestro in simili occasioni sostituissero un vaso che avea la forma di secchia, non per avventura d'ignobile materia e di rozzo lavoro, sibbene di prezioso metallo e di maestrevol opera.

(3c) Allorquando ecc. Narra Strabone (v1, p. 25g), che i Locresi abitanti del seuo Crisseo (cioù gli Ozoli) mandarono la colonia che fabbricò la città di Locri in Italia poco tempo dopo che furon edificate Crotona e Siracusa; ma che tre o quatti\*anni appresso, assistiti da/Siracusani, trasportarono la loro città in altro sito. E' sembra quindi, che i Siciliani, i quali secondo il Nostro occupavan il territorio eletto da' Locresi a loro dimora, fossero della colonia che avea fabbricata Siracusa.

<sup>(\*)</sup> A questa ancora avean i Locresi dedicato un magnifico tempio con on teorro, che giaceva colà non custodito, a malgrado che parecchie volte fosse stato spogliato. Liv. XXIX, 8; Valer. Max. 1, 1, 21.

- (33) Fermarona con essi accordo. « La stessa cosa ripete Polieno (Stratag, vi, 22). Laonde passò in proverbio l'espressione Λαρῶν εὐνθημα, patto de Locresi, per denotare gente astuta e rompitori di patti ». Schweigh.
- (54) Non visibili. Cioè a dir introdotta nascostamente sotto i vestiti, lo che espresse Polieno (l. c.) scrivendo baro 7075 ×1000 scrivendo.
- (35) Che non fosse anticamente ecc. « Se Timeo forse troppo assolutamente ha ciò pronunciato, egli è vero tuttavia che i Greci nell'antica semplicità della vita facevano molto maggior uso d'operai mercenarii » Heyne , opusc. acad., t. u, p. 54.
- (36) Hanno per legge ecc. Probabilmente era questa una delle leggi che Zalenco, discepolo di Pitagora, con tanta savicaza dettò a' suoi concittadini, huona parte delle quali ci ha serbate Diodoro (x11, p. 293). Qual distanza dallo apergiuro, col quale traditiono gli antichi abitatori della loro contrada, alle massime di scrupolosa moralità cui ne' tempi appresso assoggettaronsi I
- (57) Dies Timeo. Quest' aggiunta è tolto dal Casauh., non trovandosi nel teato nomisato Timeo, al quale pertanto non è dubbio che abbiasi ad attribuire il discorso qui riferito; dappoichè in tutti i frammenti relativi a' Locresi, che in serie continuata contengonsi nel presente libro, difesi sono gli soritori che di loro parlarono dalle imputazioni di questo storico. Secondo lo Schweight, diresse Timeo queste parole contr'Aristotile; ma co-tal sservinore è sena' appoggio.
- (38) Mono lunga e più bassa del giasto. Il testo ha : E.Adī"a», Τὰ μάτει - Τὰ πλάξει Γανεινιδιμες, minore in lunghezτα più basso in larghesta: espressione alquanto oscura, che
  gl' interpetri latini, «'quali mi sono atteunto, hanno sufficientemente chàrita. Se non che io non credo che il Τανεινίδιμες
  sia relativo alla grossezza del regolo, siccom' è opinione dello
  Schweight; perciocchè, quantunque nol testo di Diod. Sic. da
  lui addotto (dove parlasi di crette canue che assottigliansi allo

scemare della luna) ให้สารางจัดจิต è quanto gracilescere (divenir più gracile); essendo qui la larghezza e non la sottigliezza, opposta alla lunghezza, ? ผื สาร์เล่า เสราระก็ระเรา molto più acconciamente renderassi per minore (più basso) in larghezza; a nulla dire, che umile, significato proprio di ? ###1/65, ha molto maggior analogia con basso, che non gracile.

(39) Siccome un corpo animato ecc. Lo stesso paragone trovasi nel lib. 1, 14.

(40) Dicemmo. Non era necessario d'alterare la scritura de'codici, che hanno tutti γαμιτι (diciemmo), cangiandola in φαμιτι (diciemmo), siccome fece il Casaub. Lo Schweigh, comechèn nel testo abbia adottata sifiatta correzione, dice nelle note, cha, over ritengasi l'γαμιτι de'manoscritut.
de convenience de l'entre de

(4) Palsită. Gio l' opposto di verità, e comprende coal l'ingamo, ch' enunciato con parole hensogna, bugia, come l' errore; non altrimenti che il ψατόςς del testo ha amendue i significat. Coal leggesi ne Platone (De repub, 11, p. 382) definito questo roccabolo: ἐ i 1. 75 ψατρές ἐντρές. Τὰ ἐντρεγές ν. l'ignoranta nell anima di chi è ingannato, e nel Teeteto (1, p. 191), è spiegato il mentire: ωπραλλέξαι 1.5ε εκίων απὶ âμάβια, abervare dallo scopo e fallare. E nel lusion exiandio, secondo Nigidio in A. Gellio, mendacium dicere è ingannare aè stesse.

(42) Ciò sia ecc. Vale a dire: Quanto abbiam qui riferito intorno al malizioso meutire di Timeo spetta al biasimar ch' egli fece Aristotile oltre ogni convenienza, non per amore della verità, ma per sostenere le falsità proprie nello stesso argomento.

(43) Prenderà quindi ecc. Τειλείδ 11.2 λέψθα 17 κ λάκθηνις seriase Politio, ed il Valeia, copito dallo Schweigh, tradusco Cocasionem hinc opportune nactus (presa quindi opportuna occasione). Il Reiske trorò oscure le parole del Nostro; e sarebbon esse ball, se co'mentovati interpetri si desse ad δελείθετει o strano significato d'occasione. Ma prendendo questo vocabolo POLIBIO, Com. F.

- (45) La loro colonia ecc. « La sentenza d'Aristotile circa la repubblica de Locresi fu seguita da Dionigi afro (De sit. orb., v. 365 e segg.)

Tỹ δ όπὸ ἴασιν ἄσοι προθέροις εθίτους,

"HAθον ἐπ' 'Αυσονίαν, εφεθέρης μιχθηθεία ἀνάσσης
Sotto costoro que' di Locri sono,
Quanti ne vennero in Ausonia, colle
Reine lor congiunità in amore. » Valesto.

Le quali reine erano, secondo Eustazio, le padrone di coloro che fondarono la colonia de Locresi epizefirii.

(46) Porte della Cilicia. Così erano denominate le strette fra la Cilicia e la Siria, presso alle quali era la città d'Isso, celebre pella vittoria che colà riportò Alessandro sopra Dario. V. il Nostro (x11, 17) e gli storici che scrissero le geste d'Alessandro.

(47) In sofista. « Avanti Timeo avera Epicuro detto d' Aristotio cella lettera intorno alle ragioni della viva, citats da Ateaco (νιιι, p. 554), che avendo egli divorato il suo patrimonio, gittosi alla militzia, e male riuscito in questa, si ridusse a vender droghe, possecia essendosi aperta la scuolo di Platone, colò trasse, e, non inetto parlatore qual egli era, prese il posto a lui più vicino, e fra poco divenne un profondo meditatore » Patesta. Tuttavia non è impossibile ch Epicuro per rivaltà di sestta abbia specciae costro lo Stagirita solemi calunnie, delle quali il malizioso Timeo, senza estaminaro il fondamento, sarasi impossessato, facendovi esiandio, siccome vedesi, delle notabili aggiunte. La dichiarazione di Polibio, che indegni sono cotesti discorsi d'uno storico che professa veracità, inspirarci dee contra sificta imputazioni una giusta diffiderza.

(48) Immodesti. Giudziosamente sospettò il Valesio, che μίγ<sub>εία</sub> (sottintendi πρέγμα<sup>2</sup>α) abbiasi qui a leggere, in luogo del νοματο μέγειο dideso dal Reiske. Infatti dopo aver detto che un ciarlatano (ά·9μωνε ἀγείριο) è colui che tiene cotali discorsi, l'aggiugnervi che lo stesso non è un uomo modesto sarebbe una stacoberole superfulio.

(49) Nello stasso libro. « Cioè nel libro nono; imperciocchè in questo Timeo ragionato avea della repubblica de' Locresi contro l'opinione d'Aristotile, conforme insegna Ateneo nel lib. vi., il quale riferisce le parole di Timeo, che appartengono a questa discussione. » Falesio. Vedi queste parole alla fine del cap, vi del presente libro.

(50) Abbia rintracciate. Qui cadde Polibio in una delle sue solite negligenze di sitle, scrivendo 1 π/haλά·... 1ξ/1άζιν, quando, siccome riflette il Reiske, l'infinito passato (acristo 1) 1ξ/1άκαι concordato avrebbe col passato (acristo 2) 1π/βαλλη. Non è pertanto da ascoltaris lo Schweigh, secondo il quale

i πιβαλλο, i ξιΤάζι, sarebbe equivalente ad i πιβαλλο, i ξιΤάζι, (recaudosi ricerca); oltrechè il tempo presente starebbe qui affatto a sproposito.

(51) Premesso. Ho considerato col Reiske l'i=ν-γγγάφθακ (cottoxcitto). Che qui riscontrasi, come sinonimo di νη-γγγάφ φθαι (scritto innauxi), mosso dall' autorità di Demostene ch'egli adduce in difesa della sua interpretazione. Il Valesio, seguito dall' Heyne (Opue. scad., t. n. p. 4γ), vorrebbe cangiardo in νεγγεγάφθακ (inscritto), non solo seuza necessità, una eziundio con improprietà d' espressione, dappoiché la propositione κηλ meglio confassi al principio d'una inscrizione, che non quella d'i laγ.

(52) Siccome conviensi ecc. Quanto le colonie greche diverse fossero dalle romane il dinota la loro denominazione nelle rispettive lingue. Coloni erano propriamente presso i Romani (conforme lo sono ancora presso gl' Italiani) i coltivatori de'campi : e siccome i veterani che spedivansi nelle provincie conquistate per edificarvi delle città murate a guardia del paese, o per accrescerne la popolazione, ricevean in premio de'servigi da loro prestati le terre de'nemici, così fu ad essi trasferito il nome de' primitivi lavoratori delle medesime. I Greci all'opposito preceduti da' Fenicii, e per isgravarsi del soverchio degli abitanti, in tempi ne' quali la scarsa industria veniva meno a' bisogni di questi, e colla mira d'estender il loro commercio, staccavano dalle loro città le famiglie più indigenti, e sotto uno o più capi le maudavano a cercar ventura in altre regioni. Quindi chiamaron essi i loro coloni awolzous, ch' è quanto gente partitasi di casa. Così fu Cartagine colonia di Tiro, Corcira di Corinto, Marsiglia di Focea nell' Eolide. Roma stessa non fu in altro modo colonia d' Alba ; onde Mezio Fufezio , duce degli Albani, dopo aver fatto conoscere al re Tullio Ostilio, com' era contrario all'interesse d'amendue le nazioni il farsi la guerra, disse, ch' egli erasi il primo fatto innanzi a domandarla, a malgrado che ciò toccava a' Romani, come a quelli che, coloni (ameinei) essendo degli Albani, onorrati doveano non altrimenti che i figli onoran i genitori (V. Donigi Aliera, lib. nt. p. 145). Cotetti onori erano, secondo Diod. Sic., xn., 50; Tucid., 1, c. 24, 55; Polib., xxx., 20., il mandar ciaschedua anno nella madre patrio nu'ambaceria affine di celebrar un sacrificio, il ricerere da lei i sacerdoti, lasciarle il primo luogo ne'congressi, ripeter da essa i condottieri per fondare altre colonic. Le quali cose tutte erano bensi dimostrazioni di gratitudine verso gli autori della loro esistenza, ma non no seguiva la dipendenza e sommissione che legavana a Roma le sue colonie, cui non dissimili sono quelle che gli Europei dopo la scoperta dell'America e del Capo di Buona Speranua stabilirono nelle due Indic.

- (53) Passato. Sossiene lo Schweigh. the μαθαβάε qui non si-guifichi passat colla persona, ma col discorso, siccome nel cap. 12 alle parole: Μαθαβάε ιὰν 1 ἀε 1ν 1 αλλά. Αίκρινε: Passato a' Locreti d' Italia (dice). Ma in questo loogo riférice Timeo d'a ver visitate le città d'anendue i Locresi, e parla delle cose che vi avea trovate, comprovanti la nobil origine di quelle d' Italia; laddove nel cap. 12 non è toccato il particolare di cotesti sooi vianggi.
- (54) Due nazioni Locrezi. « Havvi in Grecia due nazioni di Locrezi i, l'una degli Epicaemidii, l'altra degli Ozoli, secondochè attesta Strabone nel lib. ιх e Plinio. Imperciocchè Locro, figlio di Locro e di Caffia, corrucciato col padre per certe cagioni, particia con un grande numero di cittadini fabbrich Fiseca ed Innzia, conforme narra Pluturco nel cap. 15 delle Quistioni greche, ed Ateneo nella fine del lib. nt. Vedi Eustazio al Catalogo d'Omero, pag. 277. » L'atzio.
- (55) Ottentatione d'estileran Ewipari Tie injustin, propriamente apparensa, aspetto di diligenta, che i tradutori latini male voltarono studium ac diligentiam, interpetrando in bona parte ciò che realmente era vinio, o alaneno simulazione di virti. Octeta diligenza nel notare i tempi vanta in lai Dici. Sic. nel lib. xu, oltre adi una vasta cruditione ed esperienza; e, a giudicare dal presente longo, e si parrebbe, che allora

soltanto ne deviasse, quando, strascinato dalla sua maldicenza, egli volca dar la taccia di bugiardo a qualche autorevole scrittore,

(56) Il luogo. Cioè il sito della città, o l'edifizio in cui serbayasi l'accordo. Il Reiske spiega l'arayiyaa 63a: (fu scritto) che qui leggesi, inneiedus anayeyeauuirer (giaceva scritto). Ed infatti, essendo costume degli antichi d'incidere cotali convenzioni in marino od in bronzo, e d'esporte ne'tuoghi più frequentati, ovveramente di custodirli ne' templi od in altri pubblici edifizi, non interessava punto il conoscere dove il monumento, del quale parla qui il Nostro, fosse stato formato, sibbene dov'esso giacesse. La quale particolarità io mi sono ingegnato d'esprimere nel volgarizzamento.

(57) Tenacemente ecc. Osservisi la forza dell'imiou (da imi-Otomas, esser fortemente attaccato ad alcuna cosa e quasi sovr' essa cresciuto), che io ho procurato di rendere nel nostro idioma più fedelmente che per me si è potuto. L'ambabus ulnis amplexurum de' traduttori latini non giugne di gran lunga all' evidenza del testo.

(58) A bel compimento. Προσιξιεργασμίνος scrisse Polibio, che latinamente fu male renduto per etiam studiose adjunxit. Il Reiske più esattamente spiega questo vocabolo: Addito hoc , tanquam amplificatione et exornatione; ma nell'agapa (to Sat v'ha ancor più d'amplificare ed ornare, non se ne potendo separare l'idea d'elaborasione, perfesionamento dell'opera.

(50) Efori. Siccome in Atene eleggevansi ciaschedun anno nove arconti, il primo de' quali chiamavasi eponimo, perciocchè dava il nome all'anno del suo governo, così cinque efori creavansi annualmente in Lacedemone, ed i rispettivi anui distinguevansi col nome del primo. V. Tucid., Senof., Plut., Pausan., Suida.

(60) Le sacerdotesse in Argo. Erano queste le sacerdotesse di Giunone, protettrice di quelle contrade. Tucidide (11, p. 99), stabilendo il principio della guerra peloponnesiaca, riferisce le medesime tre ere che qui si rammentano, e dice che Criside

era allora in Argo nell' nono quarantottesimo del mo sacerdosio ; donde apprendesi che la carica di prima ascerdotessa in Argo era a vita. Ma oltre alle mentovate tre cre particolari ve n'avea in Grecia una generale, colla quale ne'calcolti conologici tutte le altre confrontavansi, cioè le Olimpiadi.

(61) Colonne de' trattati. Il testo ha semplicemente eralas (colonne, cippi), che poco adeguatamente voltarono il Valesio e lo Schweigh., foederum tabulas (tavole de' patti); dappoichè erians sono secondo Esichio e lo scoliaste d'Omero (ad Iliad. M. v. 250) le pietre fondamentali che sostengono un edifizio, e stanno ritte, da lerasas, stare, non altrimenti che ritte stanno le colonne, dette columnae latinamente, giusta Vitruvio (l. 1v. c. 2), e Festo, perciocchè sostengono il columen (la cima) della fabbrica. Io ho stimato pertanto che in italiano ancora coteste pietre su cui eran incisi i trattati chiamarsi dovessero colonne, per esprimere la loro posizione verticale, nè mi so persuadere che la forma cilindrica sia ad esse essenziale, siccome vuole la Crusca. In fatti Leon Batt. Alberti definisce la colonna, senza alcun rispetto alla sua forma cilindrica o quadrata: Una certa ferma e perpetua parte di muro ritto a piombo dal piano del terreno all' alto, atto a reggere le coperture.

(62) Nederstani luoghi. Non già in adytis (ne' siti più segreti, negli intim recessi, conforme piacque sgli interpetri latiti di voltare il vocabolo i sursitiapur, convertendolo in altro greco, composto dell' a privativo e di iliu, entrare, eche quindi significa luogo nel quale è vietato l'ingresso, siccom'era la stanza del ascerdote o della sacrotaco che rendeva gli oracoli. Il vero sesso d'irresibilisme ce lo insegna Varrone (ed liga, lati, vi) con queste parole: In acadibus sacris ante cellam, ubi sedes Dei sant, Gracci dicunt wyifipur; quand post immiliface. (Nelle sacre case insunzi alla cella, dov' è la sede del Dio, i Greci chiansuno prodomo; ciò ch'è di dietro opistodomo). Lo stesso dice Polloce ; segna. 6

(63) Pubblici ospizii. Presso i Greci i particolari cosl tra di

loro come colle città, e le città stesse l'una coll'altra stabilito avenon un extro diritto d'ospitalità, mercè del quale satvi eran eziandio in tempo di guerra. Cotesti diritti erano nelle età croiche della Grecia ben più sacri che nei tempi posteriori, quando i progressi della civilà rendute aveno meno necessarie le precauzioni contro la barbarie de' vincitori. Diod. Sic. essila l'ospitalità de Cali, dell'Indiani, e de'Indiani, c'agli Indiani, e d'a nostri giorni ancora è dessa insigne fra le rapaci tribù degli Arabi, erranti nel deserto. Tanto ba la natura, o a dir meglio il suo Facitore, e siandio fra le più rozze popolazioni provveduto alla con-servazione di quel germe di sociali affetti che feccondar debbono la religione, le scienze e lo instituzioni civili II.

- (65) Ma io non ignoro. Si scusa qui in certo modo il Nostro delle digressioni ond' è piena la sua storia, me ch'egli seppe render meno inopportune raccogliendo, per quanto il permette l'argomento, in un luogo solo tutto ciò che vi à retaltivo. Sebbena la corressione degli errori e la riprensione della mala fed degli storici che l'han preceduto non possono considerarsi qual materia safitta disena dal suo assunto, cone quella che non poco contribuisce a far risplendere la verità, massimo pregio della storia.

(66) Democare. Scrisse questi, secondoche riferisce Ateneo (v, p. 252 e segg.) e Cicerone (Brut, c. 83) la storia de suoi tempi, ma in istile oratorio anziche istorico. V. Voss., de historgrace., ilib. 1, c. 11.

(67) Soffiare il fuoco sacro. Proverbio col quale, secondo Suida, indicavasi un uomo impudico ed impuro.

(68) Di Botrio e Filtraide. « Botrio fu siciliano da Messias, e cersise il primo l'a anλέμετα ναέγετα (10 oddit carris scherzevoli), conforme attesta Alcimo nel trattato delle Cose siciliane presso Ateneo (vu, p. 520). – Filentida estrisse νετί τοχμάθεν ἀφριδιείαν (delle maniere libidinose); la quale opera pertanto, al dire d'Escrione, scritta fu da Policrate sofista ateniese e pubblicata sotto il nome di Filentide, onestissima natrona che costi volle avergoguare, siccome riferisce Ateneo (vu, p. 355) ». Falezio.

(60) Senza nome. Cioè senza fama, vile ed a pochi noto; non già precisamente ignoto di nome, dappoichè Archedico, scrittore di commedie, ι'appella poscia il Nostro. Io non ho pertanto creduto di offendere la proprietà dell' idioma italiano, recando fedelmente nel medesimo l'adστρικό ed testo.

(70) Ma di altri onori ancora. « Risparda ciò lo sperimento (tiesapeales) di costumi, cui assoggettari doreano in Atene i magiatrati scelti a sorte, innanzi che fosse loro permesso d'entrare in carica; del quale sperimento fa menzione Socrate presso Sendonte (Menoroba. 11, 2) e Demostene in diversi luoghi che raccolse il Reiske nell'Indice alla parola fassapacçus. » Schweighauser.

(γ1) Tristente. Alegales è nel testo, cui non conviene al certo il tenno di disgratia, sciagura z connechè trovia riesgurato per scellerato. Nel prossimo cap. 14 leggesi δ<sup>2</sup>(εχμα nello stesso significato, e così nel lib. ν, 6, 7 le κλι δ<sup>2</sup>(1) γγγνλι δ<sup>2</sup>(1-χμα ). Capara che manifesta inguiria testà fatta a Tolemeo, e non il danno ... testà soffitto. Obtando quel longo in tal guiss,

l'espressione di Polibio non mi sarebbe paruta tanto dura ed impropria, siccome scrissì nella nota 183 del mentovato libro.

(72) Archedico. Democlide (Δημοκλείδη) chiama costui Suida, dove cita le parole di Timeo addotte da Polibio nel prin-

cipio del presente capitolo.

(5) Antipatro. Essendosi gli Ateniesi, dopo la morte d'Alessandro Magno, ribellati da' Macedoni, ed avendo dapprincipio ottenuto contra di loro qualcle vantaggio, funoro alla fine soggiogati da Antipatro, generale d'Alessandro, il quale trattò umanamente i vinti, ma ridusse il loro governo a forma più stretta. V. Diod. Sie, xuru, p. 637.

- (74) Demetrio Falereo, cioè dal Falero; uno de' porti d'Atene. Fu questi celebre orstore e seritore, discepolo di Teofrasto, e tenno per dicci anni il principato d'Atene a' tempi di
  Cassandro, figlio d'Antipatro, il quale, siccome altrore abbiamo
  accennato, stermito la famiglia d'Alessandro, e all sul trono
  della Maccdonia. Meritossi Demetrio, mentrechè resse lo stato, la benevolenza de' suoi concittadini a tale, che questi gli cressero
  trecento statue. Ma morto essendo Cassandro, e temendo egli di
  Antigno, generale d'Alessandro cui era toccato il regno della
  Siria e della maggior parte dell' alsa, e che liberate avea le
  città della Grecia, fuggi e recossi presso Tolemeo di Lago, re
  d'Egitto. L' ingrato popolo ateniese rovesció dopo la sua partenza e distrusse i monumenti di gloria ch'egli stesso gli avea riazati V. Diod. Sic., xux., p. 714; Diog. Luerz.; Demetrio nel
  principo i, pustin. xv., 4.
- (75) Imperciocchè vantavasi ecc. Riferisce Diogene Laerzio (l. c.) ch' egli accrebbe le entrate d' Atene e l'arricchi d'edifizii.
- (76) Per forza di certi ingegni. Kεχλίαι ἐυθιμαίες maccienta actiocciola et mocente è in tutti tilbri; ma Suida se meccienta cationecciola et mocente è in tutti tilbri; ma Suida verè ἐυθιμαίας, da sè, spontancamente, citando due volte questo passo, ed a lui mi sono attenuto nel volgarizzamento, perchè egli, più vicino essendo a Polibio, doves aver tratta questa

lecione da codici più sani che non sono quelli ch' ebbero sotto gli occhi i copiatori moderni. Siccome pertanto il moto spontaneo suolsi attribuire ad un ente di volontà dotato, così ho amato meglio d'esprimere cotal apparente spontaneità coll'indicarne la causa meccanica.

(77) Saliva. Cioè, secondochè spiega il Reiske, dell'acqua spumante che gettava cotesta macchina per via d'un tubo, nel quale salir la faceano gli stessi ordigni interni che innanzi la spingeano.

(78) Astni. Era scritto ne' codici 3/3 y m = 1 (connici), dopo il qual vocabolo il Valesio suppose smarrio 3/4/1/15 (cantanti), ed il Reiske credette che 3/1 m | 1/4/1/15 (mandati furono) avesse ad esser convertito in 3/1 m | 1/4/1/17, quasi che uomini volati fossero col mezzo di qualche ingegno per Il teatro. Ma nessuoa di queste cose sarebbe stata turpe al pari della macchina sputante sativa; quindi con ragione sospettò il Toupio, seguito dallo Schweigh, che chi il primo scrisse 3/3 y m = 1 trovò nel suo esemplare 3/4, corrotto da 3/4 (asint), ed emendò imperitamente sifiato errore.

(79) Imperciocchè ecc. « Temo, dice il Reiske, che Polibio talvolta non abbia con sufficiente esattezza osservati i precetti che leggiamo in questo frammento; siccome allorquando egl'inveisce contra Eraclide nel lib. xui, c. 4 ».

(80) Di tutto sarà sospetto ecc. Leggendosi questo passo in tutti i codici cosi Il als 3º inventili i trit, xal wiles fination until codici cosi Il als 3º inventili i trit, xal wiles fination until i transcription in inventivati i transcription in inventivati i transcription in inventivati i transcription in inventivati i transcription in amenda in mina, conder insulterebbe il senso che segue, expresso sucche dallo Schweigh. (Necesse est) in cunctis suspectos habere; et diffidendum omnibus quae ultra modum dicunture (Reiske); qui in dicendo modum tenere necuturi (Schweigh, (Egli è necessario d'aver sospetti (chi?) in ogni cosa; ed hassi a diffidare di tutto ciò che vien detto con eccesso, o, secondo lo Schweigh, di tutti coloro che nel palare non sanon modo.

derani). Ma è facile a conoscer quanto sifiata traduzione ha di tronco e d'incoerente; locchè essa non avrebbe, se i mento-vati commentatori non avessero avuta la vagheza di correggere ciò che non avea mestieri di correzione. \*Τανεπ'ω'ι» non poteva qui stare in nessono de' suoi significati, e ad Casauho, che intatto lasciò tutto il luogo, fu male renduto per efficiere (gittar luori, scagliare); quindi venn' esso felicemente mutato in i ενωπ'ω'ι» μα ω' εν' ενωπ'ινιι» λα ανάπ' ενωπ' ενωπ'

(8.) Contraddetto. Mi pisce la suppositione del Gronovio che Δέτιππτίς (contrastare) e non Δέτιπτ (control polibio scritur Polibio; in primo luogo perchè Δέτιπτίς contruir molai coll'accusativo, mentre qui è legra col dativo 75τε λεγωρίσειε cosservacione fatta exiandio dal Resisce, e cui lo Schweigh. troppo debole ripiego oppone sottintendendo γιν πε/πτιν (la fede); secondariamente perchè il Nostro non si è contentato di non aderire alle asserzioni di Timco, ma lo ha ampiamente ed i proposito confusto.

(83) Agatocle. La vita e le geste di questo re di Siracusa leggonsi esattamente descritte nella biblioteca di Diodoro Siculo, il quale non meno che Polibio riprende il matto odio di Timeo contra il medesimo. Di lui fa menzione il Nostro in parecchi altri luoghi della sua storia, nel lib. 1, 7, 82; viu, 12; 1x, 25; xv, 35.

(83) Putta. Uccello del genere de' corvi, della classe di quelli che ammaestrare si lasciano a profferir alcune parole, e che dicesi ancora gazzera. Graculus è il suo nome latino, e sababbi il greco. Se crediam ad Aldrovando (Hist. anim., t. n., p. 761)

fu Agatocle da Timeo così chiannato pella sua grande rapacità, e perch' egil cra loquece (conforme sono cotali necelli) nazichò eloquente. Ma siccome in tutto questo passo il testè mentovato storico parla della sua lascivia, così è probabile che con questa denominazione autora egli abbia voluto alludere alla medesima bruttara, forse dietro qualche credenza antica della libidine di siffatto snimale. In italiano putta per avventura ammette amendue i sensi.

(84) Bozzagro. Tpiégzes, cioè fornito di tre testicoli, quanti secondo Aristotile (Hist. anim., 1x. 36) Plinio (H. N., x. 8) ed Aldrovandi (H. A., t. 11, p. 366) ne ha l' necello di rapina chiamato da' Romani buteo, appartenente al genere degli sparvieri, anzi, al dire dello Stagirita, la principale tra le specie in quello comprese. Checchè sia della verità di cotest'asserzione (sebbene il Naturalista di Bologna succitato assicura d'essersene convinto co' proprii occbi), fatto sta che v' ha fra gli uomini ancora de'triorchidi, siccome attestano il Buffon (Hist. de l'homme , H. N., t. xvm, p. 336 e segg.) e Virey (Dict. d'hist. nat., t. xxii , art. testicule); e cotesti uomini sono , giusta gli anzidetti autori, più vigorosi e più caldi in amore, non altrimenti che, per relazione degli antichi , è l'accipiter buteo. Un' altra qualità di questo uccello, riferita da' moderni, è l' estrema sua poltroneria, la quale pertanto non credo che Timeo, parlando di Agatocle, abbia accennato con questo nome, pella ragione che addussi nella nota antecedente.

(85) A posta di chiunque il volca. Non piacque al Reiske la lezione wárlw 72π βλλημίων, che hanno tutti i libri, e propose di materla in wañ? 7, βλλημίων, Ora quantunque γληνισμό, over iferiscasi ad un obbietto che venga in acquisto, debba costruira col dative e non col genitivo della persona che acquista, onde dicesi γζηνισμά. 7. 7.01, e non 7.02π; tuttavia quando cotesto obbietto, siecome qui, è pur una persona (Agatocke), il senso di sifiatu verbo non è diverso da quello di sifiat (essere, appartenere), che regge benissimo il genitivo, e γγενετβα è in questo luogo quanto i/1π.

(86) Non feei io a te? Nel greco è omesso il verho, e, stando alla truducione latina: Quid non especiibi? Quid non te mihi? dovrebbesi arguire ch'esso fosse l'esse, solito in questa lingua a tralasciarsi nelle hrevi sentenze, p. e. Homo homini lapus; o vesi stottinende est. Ma l'accusativo del secondo pronome iyò εί, εί εμπ quello che frequentemente tros è il verho mancante, come quello che frequentemente tros costruito presso i migliori autori col doppio accusativo della cosa e della persona. Così leggesi in Senofonte, Cyrop. 11, 2, 15:

ΠΑΛΆ παιὰ ἐμῶι πιοῦνίες, e v, 5, 9: ΘΛους l'u πειίτι. ... πλίτετα ἀμπ θλους λία αντίτετα το conscita contemplata della storico, quanto il fee.

(87) Fuggito dalla ruota. A detta di Diodoro (xxx, pag. 670) avea Agatocle nella sua prima gioventà per istrettezza delle cose domestiche esercitata l'arte di pentolaio. V. il Nostro, xxy, 35. (88) In età di circa diciotto anni. Con ragione disapprova Do Schweigh. nelle note applie del testo la lezione volgata septi

?น้า ทุ้มเตโลง อติโดตสโรงสะ นั้วีทุ รูปรองตั้ง, ch' è una storpiatura, e propone di scrivere ?น้า ทุ้มเตโลง สะคูริ อ. ร. ร.

(89) Disposizioni. Pawas ha il testo, che non sono le magnas dotes degli spositori latini ; sibbene ciò che fa inclinar l' animo a qualche impresa o genere di vita, tolta la metafora dall' inclinazione della hilancia ad un lato anzichè all'altro.

(ao) Ma colui effuscato. L'assurdissima scrittura de codici è n' wair (ma il fanciulo) ireal repires fu dall'Ursino e dal Casudono feliciemente cangiata in wapersal repires. Se non che il Valesio trovò nel codice Peiresciano wair irae (tutto offuscato), la qual lezione, comechè nou dispiacesse allo Schweigli., e fosse innanzi alla scoperra del Valesio già cougetturata dallo Scaligero, parmi tuttavia che contenga una determinazione affitto oziosa. Ingegnosa finalmente, non meno che probable, è quella che propone il Reiske, secondo il quale aïr è una vizitat ripettione del susseguente «r. onde, cancellatala, rimane i δ' inversal/ερείτε da inversal/ερθαμέ, che uneglio di wapersal/ερθαμία affassi al con-

prirsi di tenebre che volle qui esprimer Polibio, e ch' egli adoperò in questo stesso libro al principio del cap. viu, parlando pure di Timeo.

- (Q1) Come chi cela ecc. Qui pure mi son attenuto all'opinione del Reiske in ricevendo il supplimento ch' egli fece alle parole che manifestamente mancano nel testo, dove leggesi: "O7, 7% Divides un Aller iere meet lous la myerela . . . maconlas is Tais isroplass. Il Casaub. spacciossi premettendo di suo arbitrio la particella negativa de a 7à yezotola, e soppresse per tal modo tutta la lacuna. Lo Schweigh, frappose alle parole proveda e veadorlas le segnenti : Kebalorlas, a miel lous, 72 de v. d'onde hassi questo senso: Non essere (nelle storie) minor menzogna celar l'accaduto, che scriver ciò che non avvenne. Ma trovandosi nell'edizione Ervagiana 700 406000 (della menzogna), e duro riuscendo quel 75 4:500 mest 7000 ngo molas . . . . . . . . . . . . adoperando l' accusativo in luogo del genitivo, siccome mal sonerebbe in italiano ancora: La menzogna non è minore di chi cela ; e dall' altro canto molto più naturalmente costruendosi siffatto caso col nominativo d' un vocabolo esprimente qualità, per fig. i megl lina desli, la virtù d'alcuno , od affetto , qual è qui àvaldes ; io amai meglio di leggere col Reiske: "Ols 700 Dendous dun Tlos desedés ions mest lous la provolla noutavlas so lais icrostais.
- (92) Noi pertanto ecc. Imbrogliatissimo è questo passo, intorno al quale molto si è affaticato il Valesio che l'ha recato nel testo dal sno codice. Ma allo Schweigh, sono piacque la traduzione del Valesio, e due altre ne espose. Io produrrò il testo colle mentorate versioni, affache hi leggiore possa portar giudizio sulla scelta da me fatta. Ἡμεῖτ, dice Polibio, ?λ μλι κερμέξιρε 7 ξε ἀνειχρίτες ἀνὶδι χάρι ἀρίασμε, ?λ ἐ ἐ ἐκτει Τ΄ εν εργέτεια κίδε τὸ το κερμέζιφμε. Το πλ. del Patesto Nos vero id, quod nimium videbatur, odii illius causa reiccimus; quod autem ejus instituto conveniebat non praetermizimus. Trad. dello Schweigh. Nos vero odio hominis plane

cumulare noluimus; quae vero ad propositum pertinebant nostrum non praetermisimus. E nelle note: Sed nos quidem pluribus haec persequi noluimus, quia id odiosum (invidiosum) est: at quae ad institutum nostrum pertinebant ea non praetermittenda duximus. A me sembra che le difficoltà nelle quali inciamparono i traduttori derivarono dall'aver fatto dipendere le parole The many brine auleu yaper dal verbo adinamer che tosto segue; quasiche l'odio col quale Timeo scagliossi nella sua storia contro certe persone spingesse Polibio ad omettere le esagerazioni di lui in tale proposito. Ma allora molto più acconcia sarebbe la congiunzione causale ("sam, che abbraccia indistintamente ciò che fassi per favore e per necessità, quando zaper è sempre relativo ad azione fatta per gratificare, la quale al certo non ebbe in animo Polibio d'esercitare verso Timeo, omettendo le cose per odio da lui esagerate. Il perchè io ho creduto di dover riferire le mentovate parole al 7è imimiliare (l'esagerato) che le precede, e cui si applica bene il zapro, venendosi ad esprimere, che Timeo esagerò i difetti d'alcuni in grazia dell' odio che loro portava.

(93) Prima. Cioè a dire innanzichè il servo fosse ripreso dall' altro e condotto alla giustizia. — Andasse in campagna « dov' era lo schiavo, nella villa dell' altro; lo che abbastanza si conosce da ciò che segue ». Schweigh.

(94) Zaleuco. Fu questi discepolo di Pitagora, e venne presso i suoi in tanta autorità , che eletto dal popolo a legislatore. Le principali leggi da lui dettate circa il culto degli Dei, le nimicizie, i doveri de'amestrati contro il lusso degli uomini e delle donne trovansi raccolti in Diod. Sic. (xu, pag. 296.)

(95) Cosmopoli. e Sembra questo essere stato il nome del magistrato supremo, da nessua altro scrittore, che io sappia, raunmentato. Da Aristotile ( Polit, 11, 8) sismo informati, che i primi magistrati presso I Cretesi, eguali in potestà agli efori del Lacedemoni , furono oblianati cosmi («Ferga-i») » «Schweigh.

(96) Presso cui ecc. Cioè presso il primo padrone che pos-

sedeva il servo legittimamente; chè ciò indicano le parole senza contratto. Non posso pertanto negare, che sospetta mi riesce la voce "rea"s, (estremo), sendochè il giovine presso cui era rimaso lo schiavo ultimamente, non lo riteneva senza contrasto.

(97) Se voltats. A malgrado di tutti i libri che hanno si ¹Ist βλλ·Ist (sa clanno voltess), il Reiska (less εi 7. β βλλ·Ist (sa qualche cosa voltesse) quel giovine. a Imperciocchè (sono sue parole) non provoce agic diricchessia, ma quel giovine soltanto che dubitava dell'interpretazione del cosmopoli. » Lo Schweigh, al contrario crede che debbasi restituire la scrittura volgata; perciocchè, a detta sua, potera chiunque patrocinasse il giovine, o fosse di parere diverso dal cosmopoli, altarsi e disputare. Ma non asrebbesi il giovine, se ad latri annora fosse stato diretto l'invito, lagasto nella risposta della ineguaglianza del patto, sil quale non riguardava a lui esclusivamente. Quindi io ho ritenuta la correzione del Reiske.

(98) Secondo la legge di Zaleuco. « Nelle leggi: di Zaleuco, conforme inseguano Demostene e Stobeo, era prescritto che chi volea che una legge vecchia fosse abolita, od nan nuova dettata, ne facesse la propostione al popolo col capestro al collo; col quale capestro, ove il popolo co soni suffingi disapprovata avesse cotal innovasione, incontanente doveasi strangolare colui che l'avea proposta. La stessa cosa più diffusamente espone Diod. Sic., lib. zur, ma la riferiace a Caronda che detto leggi a quelli di Turio. Cotesto costume ci dice Politio che avesse una maggior estessione, e comprendesse estimatio tale che chiamarsa in controversia l'intendimento e la sentenna di qualche legge che sembrava di per sè abbastanza chiara, e s' ingegnazze d'interpretarla per altro verso. Costui persato era costretto a disputar intorno a quelle legge col laccio al collo innanzi al se-nato de' mille ». Schweigh.

(99) E col laccio ecc. Il testo ha βρίχων κριμασθίτλων, col lacci pendenti; ardita elissi, nella quale soppresse sono le parole in γραχάλου (dalla gola). E' sembra pertanto, che nell'usare

POLIBIO, tom. V.

il plurale, anzichè il laccio tutto, abbia il Nostro voluto indicari due capi della fune ond' era formato il laccio, e che spenzolar doveano dalla gola.

(100) Affinché ecc. Polibio , severissimo gastigatore della parsialità e prosumione degli storic che inauszi a bui trustreno la storia, riveduto il pelo a Timeo, si volge a Calliscer, il quale, aebbene per essere stato compagno d' Alessandro in ogni spedizione seriver potes una storia veritiera delle sue geste, tutto guastò col suo stile ampolloso e retorico, ed a bello studio da lui usato per coprire la sui imperiia nelle cose di guerra , siccome scorgesi dalla censura che fa qui il Nostro d'uno battaglia da lui descrita. Instrono sgli altri molti suoi certiti, ed alla morte ch' egli procacciossi da Alessandro coll'insolente sua condutte è da velersi Vossio (De hist, grace, lib. 1, c.p. q. ).

(101) Rammanteramo. Qui incominciava il presente estratto in tutti i amaoscritti e le edicioni. Se non che avendo lo Schweight. trovato in Suida alla, voca κα<sup>2</sup>n<sup>2</sup>t εννετίαι ελαι (derogare all' su-torial) re altre parole che precedono, egli con savio divisamento volle inserrirò nel auo testo, per non lasciare tronco il periodo. Forse non piacque al compilatore di far rimanere sospeso il leggiore circa gli comini sutorevoli, che non vedesi chi fossero; ma ad ogni modo guadagna la dicitura per siffatta opportuna aggiunta.

(103) Insieme nobilistama. Con ragione cassò il Cassab. la voce μίαν ripetula in tutti i libri innanzi ad \*\*\*π\*\*μα\*\*μα\*\*π\*\*π\*\*π\*\*, (nobilisiamin), cheeché sentano in contrario il Reiske e lo Schw. Al certo nè latinamente direbbesi con elegana: Mentionem faciemus uniua dumtazat pupasa . . . quae et vea nobilistima fuit; nh la proprietà dell'idioma italiano sofferirebbe che si serivesse: La quale fu insieme u» nobilistima; e molto meno s'acconcerbbe cotal modo di dire alla favella greca.

(103) Amano. Dividea questo monte, le cui estremità sono il Tauro ed il mare, la Siria dalla Cilicia; onde Dario, che veniva dalle regioni interue dell'Asia, dovea passarlo per farsi incontro ad Alessandro che, dopo la bateglia del Granico (fiume della Misia), attraversato avea senza impedimento tutta l' Asia minore. Due strette pertanto menavano dall' una all'altra delle provincie mentovate. Le porte così dette dell' Amano erano più vicine al Tauro, stando alla descrizione di Plinio (v , 22 , 27), ma da Strabone (xit, pag. 537), a detta del quale questo passaggio era il più facil e comnne, sono esse chiamate porte della Cilicia; laddove quelle che Tolemeo (v, 14) appella porte dell'Amano sono da Plinio (l. c.) e qui dal Nostro qualificate porte della Cilicia. Checchè sia della vera denominazione di queste strette, da quanto riferisce Polibio dietro Callistene è chiaro che Dario, varcato avendo l' Amano nel sito più accessibile, non erasi incontrato con Alessandro, il quale passato era in Siria pelle altre strette più difficili presso ad Isso, non lungi dal mare. S' accorda con questa relazione quella di Q. Curzio (111, 19), il quale narra che la stessa notte in cui Dario passò pelle porte dell' Amano, Alessandro superò le strette per cui vassi in Siria. Da Arriano (De expedit. Alex., lib. 11, pag. 33 e seg. edit. Henr. Steph.); a dir vero, non si comprende che per diversi siti fossero que' re passati, l' uno alla volta della Siria, l'altro a quella della Cilicia; dappoiche racconta l'anzidetto storico, che Alessandro avea non solo passate le porte, ma erasi eziandio innoltrato sino a Miriandro (posta da Tolemeo nella Seleucia, prefettura della Siria), quando Dario pel monte ch'è presso alle porte amaniche calò nella Cilicia, e recatosi sopra Isso se ne impossessò, lasciandosi dietro l'esercito nemico. Ora essendo Isso situata non lungi dallo sbocco delle strette, ragion vuole che, secondo Arriano, e l'uno e l'altro per di colà sieno passati, vietando la distanza in che erano d' incontrarsi.

(104) Pinaro. Piro e Piramo (Піря». Пірама») hamo i codici; ma Carsio ed Arriano il desominano Pinaro. Tuttaria trovasi presso i geografi antichi nella medesima provincia un finame Piramo ancora, il quale, giusta la descriziono di Strabone (cur, pag. 675 e seg) che ne ha seguito il cosso, nato in mezzo a' campi della Cataonia ferrefettura merifionale della Cappadocia) e divenuto tosto profondissimo e larghissimo, finati strada pel monte Tauro, d'onde per un'angusta squarciatura con acque copiosissime si precipita nel piano della Cilicia. Colà, rendutosi navigabile, travolve al mare una grande quantità d'areva che sempre più innanzi ne spinge la foce, non altriment che fai il Nilo in Egitto. Il Pianora di contrario, presso al quale accade la battaglia d'Isso, è fiume di minor conto, di corso più breve, meno largo e profondo (depsoché), a i riferire d'Arriano, erasi in mezzo all'acqua combattuto), ed ha le sue sorgenti, non già oltre al Tauro, na molto al di un'deso sai reprèsi dell'Amano.

(105) Ha laceri i fanchi. Cioè a dire, le sue sponde sono assia scavate, e fanon molti avroglimenti. Con Intigee storpitatra leggesi qui ne' codici si φίγμα, d'onde l'Ursino fece sir jiγμα di il Casauli. sir sapipual'a, semi apportare al testo grande chiarezza. Meglio s'appose lo Schweigh. scrivendo semplicemente is μέγμα las y coabolo usato da Polibio nel cap. 20 di questo libro, parlando di torrenti che abocano dalla montagna. Se non che io non veggo qui la lacuna supposta dal medesimo, e ch'egli crede di poter supplire colle parole: 11 λλλὰ wuisi'la si μμα μίγμα (λίμα καίμα), famolte (quarciature) da amendos i finachi potendosì acconciamente ad vaγμα la del misme a λλάρνει riferire l''χμα la, ch' è nella fine del periodo şi sebhene sifiato ripiego poco piaccia all' anzidetto commentatore.

(106) Colli scoscesi. Altra esagerazione di Callistene. Il Nostro (x11, 22) chiama coteste sponde ἐφρὸν, ciglione, ed Arriano le qualifica ἔχθας πολλαχᾶ ἀποκράμενος, ripe in molti siti scoscese.

(107) Aver egli schienta. Nello stesso modo narra Curio che fosse schienta l' ala destra di Dario. Secondo Arriano rea la falange de' mercenarii persiani fiancheggiata ne' due lati da sessanta mila Cardinci armati alla leggera, e la cavalleria fu poscia trasportata alla sponda del mare.

(108) Trentamila cavalieri. A detta d' Arriano mandati avea Dario di là del fiume trentamila cavalli e ventimila fanti leggeri, per trattenere la gente d' Alessandro, mentre ch' egli schierava il suo esercito; ma, schierato che l' ebbe, richiamolli. (109) Degli squadroni. Τε 1λε 2 nel testo, dove io trovo necessario d'oservare, che l' Γλη presso i Greci non avat un numero determinato di cavalieri, siccome l' avea l' 19λαμλε, conforme hassi da Eliano (l'act., cap. 21), il quile dice che ciascheduno ad arbitrio far potes cotesti squadroni meggiori o minori. Così nel lib. x, 3x, chiama il Nostro due squadroni (/λεε ½) lo testos numero di cavalleri che Livio (xrx11, 20), fia secnedere a dugentoventi; e βεκλλεβ Τλ ξ è da lui denominato tutto il corpo di cavalleria ch' fera col re Filippo (ala regia). Quindi non è da confondersi la turma de' Romani, che dapprincipio sera trenta e poscia treutadue cavalli (V. lib. z, 21, nota 100) l' Λρ de Greci, la quale, se l'uso della lingua nol victasse, pottrebbe rendersi in italiano per ciurma, mano, derivando questo vocabo dal verbo ziλus, congregore, ammassare.

(110) Eguale alle fronti. È ragionevole il sospetto dello Schw., chi luogo del volgato στον πάρχει» (esservi ingicne) abbissi a leggree fron τα πάρχει» (esservi ingicne) abbissi a della guadrone potesse voltarsi in fianco, egli era necessario che la linea orizzontale da lei occupata egual fosse alla perpendicolare ch' essa era per occupare.

(111) Affinché possano. Circa le evoluzioni della cavalleria negli eserciti greci vedi il Nostro, x, 21, e le nostre annotazioni a quel capitolo.

(112) Una triplice falange. Non capendo nello spazio di quattordici stadii che, secondo Callistene, erano dal mare a' monti più di 11200 cavalli, avrebbe dovuta spezzarsi in tre parti la falange di trenta mila cavalieri, e queste parti porsi l'una dietro l'altra; la quale operazione in ho espressa qui ed altrove (u, 69) col verbo addosare.

(113) Qual profondità ec. Nell'ipotesi che da' monti al mare fossero quattordici stadii, la profondità de' cavalli, ove questi empiuto avessero tutto il mentuvato spazio, sarebbe stata di ventiquattro uomini, dovendosi in tal caso dividere la falange in tre parti, e l'un adl'altra addossaria. Gonecidendo poi a' mercenarii la metà di cotesto spazio, era d'uopo raddoppiare la profondità della falsage, e recarla a quarantotto uomini. Ma non' potendo, siccome afferma il Nostro, esser la medesima nell'atto della bataglia maggiore d'otto uomini, egli è necessario che lo spazio occupato allora dalla cavalleria e di mercenarii fosse sei volte maggiore, cioè d'ottantaquattro stadii, e la distanza degli allorezimenti da fium e proporzionata a questa differenza.

(11) Essendo già fra i mercenarii. Dario ritrovavasi, siccomiò detto poci suzi, nel mezzo della schiera. Quiudi pell' appunto i mercenarii dovean essere a contatto co' cavalli, dappoiche ciascheduno di questi corpi, secondochè vedemmo nel principio del capitolo, sommavano trentamila nomini. Arriano pure (II, p. 56), riferisee che Dario occupava il centro di tutta la schiera.

(115) Fosse un fiume. Ciò non pertanto Arriano dice che i primi ch' erano intorno Alessandro ed Alessandro stesso lanciaron d'a corsa nel fiume per isparentar i Persiani coll'impeto dell'atteco, ed essere meno offesi da' dardi venendo tosto alle mani. Ma Currio non fa motto di questo strasagemma; quiodi di da credersi che a diversi fonti attiguessero questo fatto gli storici anzidetti, e che Arriano seguisse Callistene, secondo il quale scorrera il Pinaro fra amendo egli serciti.

(106) Di quelli ch' erano assenti. Polibio qui si espresse în un modo struon assiché no, servirendo : "\$\frac{1}{2} \times \tim

(117) E cinquemila cavalli. Erasi già accorto il Casaub. che nel testo mancava il numero de cavalli, ma, non bene calcolando, il fece ascendere a quattromila. Il Gronovio scrisce nelle note che avrebbon ad essere cinquemila, ed a lui attenendosi il Reiske e poscia lo Schweigh. aggiunsero le parole immis de

(118) Imperocchè ricevendo lo stadio ecc. Abhiamo di sopra al cap. xun veduto, che ottocento uomini di cavalleria, oci-rispettivi vani fra gli squadroni in che eran essi divisi, occupavan uno attadio. Ora veggiamo che di finti un doppio nuntero, cioè tobo, entravano pure in uno attadio, senza però che questi sudivisi fossero, siccome i cavalli; in corpi minori, fra i quali corressero de proportionati interstisi, Qindidi, essendo nella cavalleria questi interstisi gotali agli spasi pieni, ne segue che i sei piedi assegnati a cisachedun fante, quando era in marcia, dovennsi assegnar pure ad ogni cavallo, quando era in battuglia, e aspendo noi da Eliano (Tact., cap. 11) e dal Nostro (xvun, 12) che in hattuglia gogii fante occupava tre piedi, ne viene che in circostance egnali la cavalleria si distendeva per uno spasio due volte meggiore che on o facea la fanteria.

(115) Dove trovanzi ec. Nella falange marciavano tutti i fanti uniti, senza esser divisi in ischiere, e senza giammai spezzarsi; onde dovea supporsi che la fronte, la quale, secondochè vedemmo nella fine del capo antecedente, occupava venti stadii, non avrebbe potuto proseguire se non se per un piano che, oltre alla mentovata larghezza, avesse avuto una ragionevole lungheza, e fosse stato sgombro da qualsivoglia impedimento, conforme sono non solo le emienze, ma eziandio le fosse, i ciglioni, gli alvei de fiumi e perfino gli alberi, sicome osserva il Nostro nel lib. xvuı, 14. Ora diffici essendo di trovar us siffatto piano in qualunque pesse; come lo si avrebhe riscontrato nella Cilicia, la di cui parte piana era intersecata da grossi fiumi, e l' altra tutt'aspra d'altsismi monti?

(100) Quanto riforizee. Congetturò il Reiske che smarrita si fosse dal testo la voce i v (uno) innansi ad izaniv (sufficiente), per modo che avrebbe detto Polibio, bastar vas delle cose riferite da Callistene. E piacque silo Schweigh, sifiatta congettura. Ma io credo che anche sensa quest' aggiunta il senso corra be-

nissimo, e per lando, s' intenda generalmente quanto basta, non già la cosa determinata che giudicasi bastevole.

(121) Che havvi di più mal pronto. « Loda il Casaubono il proverbio a cui sembra aver qui mirato Polibio:

Rúπιος ός Τὰ ἔΤοιμα λιπὰν, ἀνίΤοιμα διάκει. Stolto che lascia ciò ch'è pronto, e dietro A ciò che non è pronto corre ». Schweigh.

(123) Spezzata. Azerpappiere leggesi in tutti i libri, ma l'Ursino amerebbe che si leggesse diserpaires (da diferequi), quasi rotta da intervalli, locchè non sarebbe che una ripetizione inatile del dianatappiere (zicolta) che precede. Ma forse serisse Polibio, siccome nel periodo seguente diserpappiere, chè espezsione più adattata a siguificare il disordine della falange cagionato dagli ostacoli del terreno, che non il diserpappiere da diseripiera, che proprimente siguifica distorta.

(153) A quanto si pratica nelle marce. In queste spezzavasi la linea troppo estessi in parecchie, che collocavansi l'una dietro l'altra; la quale operazione chiamavasi periclasi, rompimento. A ciò accenna il Nostro suggerendo tosto appresso di divider in sifiati incontri la falange.

(144) Che se impossibil non eru. L' si sal che leggesi nel testo fu altre volte usato da Polibio per indicare: Se pur altri, fra quanti mai. Nel lib. m., 95, è scritto isvania: ya pi sal lussi l'apsa ... sal Marrakisl'as ( i Marrigliesi fra tutte le nazioni più generosamente ceo, le, en el v., 25, nella nostra versione 25, si sal l'orse l'ilpan. ... sal "papaïse ( i Romani sono fra tutte le nazioni i più atti ecc.). Sifiatto senso pertanto non s'a secorda con quanto volle qui esprimer l'autore; il perché io ho creduto che al sal debba sositiurisi yap, d'onde risultonni un nuovo senso, della cui ragionevoleza giudicherà il legitore. L' s' sal che riscontrasi ne' codici, e 'l' ş' sal (colla quale, cioè falange divisa in due o quattro parti) proposto dallo Schweigh, non posson al certo approvarsi.

(125) Di quaranta stadii. Occupando, siccome vedemmo nel

cap. antecedente, cen'i uomini una linea d'uno stadio, ed essendo l'alteza della schiera d'otto uomini, corrisponderan allo stesso spezio nella mentovata profondità ottocento soldati; quindi, componendosi la falange di trentadue mila uomini, a quaranta stadii ascender dovea tutto il terreno riempiuto dalla falange. Già s'intende che qui era schierata la gente ad uopo di marciare e non di combattere.

(146) Si toccassero cogli scudi. L'espressione evuievues è tatto evidente, che in ho crottou di doverne conservare il carattere nella traduzione. Distinguon, a dir vero, i tattici in wisverus (condensaziono) dal evunevuesis (combociamento degli scudi), fissando per quella lo spazio di tre piedi, e per questo d'im piede e mezzo; ma giustamente riflette lo Schweigh., che Poliblo nè qui, nè nel lib. xvin, 12, riconosce questa distinzione, e ne trova la ragione nella larghezza dello scudo che presso i Romani era di due piedi e mezzo, conforme asserice il Nostro nel lib. v1, 21; nè pare ch'essa minor fosse presso i Moscodoni.

(127) Una picciola parte di questo. Manca nell'antecedente periodo il ostatuiro a cui si riferiose. Il pronome qui espresso. Quindi è certo che la lacuna è subino dopo le parole: Minore di quattordici, e non dopo le susseguenti: Presso al mare , dove la pongono tutti gli diciro di Polibia. Lo Schweigh. Pia sospettato, ed ha creduto che dopo il punto fossero andate perdute alcune parole, che facessero menzione della cavallieri (7' i=w.i\*), la quale infatti nell'eseccito d'Alessandro, che dalla Siria innoltravasi verso la Cilicia, dovea esser collocata nelle ale della falsange, per modo che quella parte che guardava il mare occupsar l'als sinistra, e l'altra la destra. A questa opinione mi sono attenno nel volgarizamento, premetando cainadio alle parole: la metà la copula e, corrispondente al ŝi greco, che per compier il senso vi debbl' essero aggiunto.

(128) E la metà nell' ala destra. Qui era Alessandro stesso, e perciò vi collocò egli la miglior parte della sua cavalleria, cioè

i Tesali ed i Macedoni, mentrethè nell'ala sinistra erano i cavalli peloponenei (V. Arrian. n. pag. 50 (zur. m. n. 25). Del retto quel  $\mu(p,r)$   $\mu$ 1, del testo farebbe supporre che nna qualche parte soltanto e non la metà di quesi armatura fosse nell'ala sinistra , e forse era così, dovernosi credere che il nerho ed nache il numero maggiore della cavalleria d'Alessandro contiutta fosse da suo. Albora l'espressione  $\mu(r,r)$  are strebbe incestat e non significherebbe che l'altra parte , senza riguardo al numero de' soldati che la componera.

(129) Verso di questi voltata ecc. Cioè verso quelli di Dario che occupavan il monte, il quale sovrastava alla schiera destra d' Alessandro. Questa circostanza essenziale che Polibio espose colle parole : mpès 7067005, i traduttori latini omisero del tutto, ed in luogo d'essa aggiunsero delle particolarità che non trovansi nel testo, cioè tutte le parole: Parte della schiera d' Alessandro. Il Casaub, voltò : Partem aciei Alexandri in forcipis formam fuisse reflexam (essere parte della schiera d' Alessandro stata voltata indietro in forma di forbice). Lo Schweigh., accolte avendo nella sua versione le parole del Casaub., propone nelle note la seguente modificazione: p. a. Al. retrorsum ad latus fuisse inflexam (p. d. sch. d' Al. essere stata voltata in fianco deretanamente), riflettendo che l'imizaparer del testo non significa sempre in forma di forbice, risultante da due triangoli che toccansi colla punta, ma che sovente questo vocabolo denota presso i tattici nna schiera piegata ad angolo quasi sempre retto , o innanzi, o indietro, siccome qui erasi praticato. A me non è sembrato di recar alcuna oscurità al volgarizzamento, omettendo l'aggiunta fatta dagli anzidetti traduttori. -Arriano dice che Alessandro schierò questa truppa in forma inflessa (is iminamuni) verso il monte che avean a tergo, per modo che dalla parte ch' era per lui la destra schierata- fu la falange divisa in due corna : l'uno verso Dario e tutt'i Persiani ch' erano di là del fiume, l'altra verso coloro ch'erano schierati dietro di loro sul monte.

(130) I diecimila fanti. a Quelli che disse essersi trovati nell' esercito d' Alessandro oltre i trentadue mila ». Schweigh, A detta d' Arriano eran essi cavalieri e saettatori.

(15) Più di quanti ec. Ventimila uomini sommavan, a direvo, accondo Arrimo, quelli che Dario avez collocati si sul monte a tergo dell' ala destra d'Alessandro; ma eran essi milizia di poco conto, ed armati alla leggera, nè v'avez mestieri di grande sforzo per tenerli a freno.

(152) Un'altesta di quindici. "En' l'¡Aus\*nla, di trenta ş ti in tutti i libri, numero del doppio esagerato, e che son può essere sfuggio dalla penna dell'esstto nostro storico, conforme suppone lo Schweigh., per quanto gli calesse di far comparire Callistene assuro do emenogenero, Cuindici per 2200 (chè tauti occupava undici stadii, a dugento uomini serrati per istadio) danno, a di vero, trentarle e non trentadue mili; mi il calcolo dee qui farsi a un dipresso, non essendo certamente sato preciso il numero di quelli che componeramo la falange.

(133) Toglie a sè stesso la fede. Essendo la lezione volgata \*xs: 74, w/ores (ha, acquista fede), il Casaub., avvedutosi dell'assurdità della proposizione, tolse da adérales l'a negativo; per modo che secondo lui avrebbe scritto Polibio: Ciò ch' è possibile acquista tosto fede. Il Gronovio disapprova questa correzione, e lascia il testo intatto, ma non dice com'egli l'abbia inteso. Lo Schweigh, mette nna lacuna dopo is mpaymaris (ne' fatti), e pelle note propone una spiegazione che renderebbe il senso alquanto duro e l'espressione contorta, cioè: L'impossibile fa tosto fede di sè, si dimostra tale. Nel vocabolario pertanto, alla parola adisales, suggerisc egli di cangiare l'azza in άθίζει ο άφαίρει, la qual emendazione è la più ragionevole e fu da me adottata. Allora avliga, non significherebbe statim, ex ipso tempore (tosto, pel momento), sibbene per se ipsum . da sè, e la sentenza sonerebbe in latino: Impossibile fidem per se ipsum sibi demit.

(134) Pochissime rammenteremo. Hair Trains salyus ha il

testo, tranne, se non che pochissime, dove sottintendersi dee

(135) Ma come questi ecc. Alessandro potea di leggeri concere Dario, il quale, a detta di Carzio (nt., 26) stava sopra un carro elevato, curru sublimis eminebat; non così poteva egli, che non occupava fra i suoi un posto distinto, essere ravvisato dal re nemico.

(150) In qual parte del proprio esercito. Riferisce Arriano (u, 50), che Dario era nel mezzo della schiera, secondo il costume antico de' re di Persia, i quali, al dire di Senofonte (Cyropo, vu, cap. 5), ciò facsano, perchè riputavan quel posto il piò forte, anssimanente te circondavansi de' soldati più fidi. Laonde per questa esgione ancora non si comprende come Alessandro, cui tal costume non era certamente ignoto, non incerresse Dario.

(157) Δεσπλο ποί apprezo ec. Io ho seguito il Reiske nella sitassi di questo periodo, riferendo ἐμελεγειμέν, non siccome fece lo Schweigh. ad ἀλεωία, (assurdità) sibbene ad ἐμωτιγίαν καὶ Ἰ/βάν (apprienza e pratica d' Alessandro), le quali erano conosciute e confessate da tutti i suo contemporanei.

(138) Contra Eforo. Egli à da supporsi che nolto più esteso fosse nel nostro autore l'articolo risguardante Eforo, e che quanto qui leggesi fosse da lui detto occasionalmento, mentrechò la censura d'Eforo precedeva a quella di Callistene, conforme socressi dalle ultime parole dell' antecedente capitolo.

(139) Cotali sentense. Cioè a dire ingiuste e dettate da spirito di calunnia. – E cotali opinioni intorno all'onestà ed alla scienza degli altri storici.

(140) Che Callitene meritamente ecc. A tanto giunse l'or-goglio e la facciataggia di cassuit, ch' egli dicre asser le pete d'Alessandro inferiori de' suoi acritti; ni e essersi lui recato ad Alessandro per trarne gioria, ma sibbene per rendere Alessandro glorioso ed illustree. Ed allorquando Anssarco adoperavasi per far conferire ad Alessandro onori divini, Callistene vi si oppose fortenente, e venue per tal conto in offio al re; onde essendo fortenente, e venue per tal conto in offio al re; onde essendo.

egli poscia stato accusato d'aver incitati alcuni contro la vita di Alessandro, questi di buon grado accolse l'accusa ed il fece punir colla morte.

(141) Ma Timee fa Timoleonte ccc. Cicerone pertanto non secutiva tunto bassamente di Timeo, al di cui ingegno egli attribuisco gran parte delle gloria di Timoleonte (Epist. ad fam., lib. v. ep. 12). Nè quanto a Polibio sembraron a Cornelio Nepote ed a Plutarco di poco conto le geste dello stesso erce. Anzi, ove si riguardi a'virtuosi motivi che le ingenerarono, pintiosto che all'ampiezza del teatro su cui apparvero, non dubiterassi di dare al capituno di Cortinto il vanto sopra il re di Macedonia.

(142) Ricusò d'adorare. Le parole corrispondenti al senso qui espresso non sono nel testo, ma con oscura elissi vi sottintese Polibio quelle d'egual significato che leggonsi nel periodo ante-

cedeute; cioè: Non volle divinizzare.

(45) În un bicchiere. Il testo ha ir żipskep, che propriamente significa in un recipiente d'acto, locché espressero pure i tradutori latini, scrivachó in acetabulo. Ma Atence (τ. p. 454) c'insegna, che cotesto vocabolo è ezinadio il nome d' un vaso da bere, tra' δι ἐνεμα ανίμετα, nati d'una specie di picciolo calice di terra cotta, είδει κάλειες μεκρά κατραματα; al quale senso io credo che mirasse Polibio in questo longo, per denotre la picciolezza non meno che la spregevolezza delle imprese di Timoleonte appetto a quelle d'Alessadro.

(144) Teofresto. e Era stato Teofresto ripreso da Timeo per aver detto che Zaleuco dettò le leggi s' Locresi. Ma Timeo negava aver giammai esistico cotesto Zaleuco, siccome serive Cicorone nel secondo libro delle leggi (cap. 6), e nel sesto libro ad Attico (Epitz. 1) ». Patesti. 1) ». Patesti.

(145) Bonariamente persuadersi. 'Αρλλίβκει αντιερμίνες ελλάβθειε hol testo, dove il Reike rieft i' έφιλλίβκει. ' ἀλλάβειε hol testo, dove il Reike rieft i' έφιλλίβκει.' ι' ἀλλάβειε, e lo Schweigh. al αντιερμίνου, traducendo cost queste parole: Absque ambilione verintatem proferre persuasum habent (persuadous ich 'egi abbia profferit a verità senzi ambi-

sione). De los seguis l'interpetrazione del Reiske, e perchà meglio conviene alla sintassi gresa, e perchè il dire la verità zens'ambitione (locchè, perdonimi lo Schweigh,, non è lo stesso che zine ira et studio), è meno propria espressione che il creder sicuna cosa seans badare più la la, pell'appunto come fanon coloro che non recansi ad onta di negliger. Pi investigazione dei particolari, a cui è approggiata l'espositione d'in fatto, i quali per tal cagione possono molto adeguatamente appellarsi mancanti d'ambitione.

(149) Genio. Così bo creduto doversi reader italianamente l'
"i-peris del testo, col quale vocabolo viensi qui ad indicare quella tendenza ch'è nell'animo d'uno scrittore a rappresentare gli oggetti ed i fatti sotto un punto di vista corrispondente allo proprie massime.

(147) Pelle soverchie ripetinioni. Suppongo col Kustero a questo passo citato da Sulda, che irrajara abbia qui scritto Polibio, eno altrimenti irrajara, che non signica molitarino, soverchio, siccome quello, sibbene di sopro, antecedentemente; nè parmi necessaria l'emendazione èraj 120 abile medesime cose proposta dal Reikae. Lungi pio il acerto dalla vera lezione è la scrittura del Salmasio, veduta da Ruhakenio, irajarajara, alla quale non saprei neppur attribuire un senso trazionerole.

(148) Omero ecc. « Così Orazio nel primo libro, 19, 6, delle epistole:

Laudibus arguitur vini vinosus Homerus, Del vino amante convincon Omero

Le lodi al vino date ». Schweigh.

(149) Del tiranno Dionigi. Avea costui, a detta di Suida, scritte tragedie e commedie, e composti alcuni libri di storie, dove secondo Timeo campeggiava l'amore del lusso e della preziosità nelle suppellettili ch'egli nella vita professava.

(150) Tessuti. Ho voltato letteralmente il greco ἐφάσμα?a, senza badare al vela (cortine) del Valesio, nè al vestes (vestiti) del Salmasio. Lo Schweigh. elbe qualche sentore del vero senso di questo vocabolo, scrivendo nelle note (chè nel testo ricevette egli la versione del Valesio): Fortasse hoc loco latiori notione omne textilium genus, vestes, aulara, tapetes, intelligemus. (Forse intenderemo in questo luogo, in significato più esteso, oqui genere di cost tessute, vestiti, corrine, tapeti).

(151) D' onde necessariamente ecc. Difficil passo è questo, e ch' esercitò l'ingegno de' commentatori. "Arayan, sono le parole del testo, Tar anéhouder moissedus Clahafis, nai duraperriedus malis 747 monaspers, dove manifestamente manca il sostantivo a cui si riferisce il verbo doraptorello 3mi. Ora il Valesio lo pose dopo analous, aggingnendo le parole Tofres weed Tomafes, per modo che ne risulta questo senso: Circa Timeo , per ciò che spetta a Timeo ne segue necessariamente ecc. Ma imbarazza tuttavia la particella congiuntiva xal, conforme giustamente osserva lo Schweigh., la quale presuppone qualche altro difetto di Timeo espresso da Polibio, ed il testè mentovato spositore vi suppli scrivendo: Et levi et moroso ingenio illum fuisse. Ma perchè non tradurre il sal'à l'ès mponiperes, ch'è tanto caratteristico, e denota la malignità di Timeo, il quale meno per indole d'ingegno che per rea volontà ed a bello studio accusò altrui? lo non volli omettere siffatta particolarità.

(152) E di femmineschi prodigii. Ĝioè di prodigii tali che facilmente credonsi dalle femminucce. Il testo ha discriaciani di diversor un Ispalifac yvenziadove, che i traduttori latini malamente troncarono in degeneri(?) ac mulicòri superstitione.

(153) A ciò che han dinanti. Il Valesio, leggendo nel suo codice it 7 » api/17a, espressione difettiva che non dà senso, sospettò che Polibio scritto avesse πα/στη παρίτλες quantunque presenti (200 sieno presenti). Il Vestento (21 Matth. 13, 13) suggeti di scriver = 25 μπ μ il 7 μπ = παρίτλε, ποn altrimenti che se presenti fossero nel tuogo. Lo Schweigh, propose di cangiare il 7, μπ = 7, 1 μ (10 cetto modo) che segue in 7 μπ = 7, 1 μ (10 cetto modo) che segue in 7 μπ = 7, 1 μ (10 cetto modo) che segue no fossero in ma doudo si carrectible questo sesso: Come se non fossero in ma

luogo presente. lo ho stimato che la lezione più probabile fosse con picciolissima mutazione del testo: Eis 72 magis? a frase ch' Esichio definisce 72 mgsas/suss, vale a fire: Le cose che abbiamo innansi agli occhi; che ci stanno davanti.

(15) Unanime voce corre. Il periodo incomincia così: Πη)<sup>1</sup>. Τα 1μη, ετ cei il toro, senso manifastamente tronco, che il Reiske giudisiosamente suppli, premettendo le parole: Διαδεσίας, σνεταπαστα l'aragalaires κατία φέρας πη) Το Ταίσος, estendos divulgata o de estendo invulata a comun vocc. Quest' aggiunta, comochè lo Schweigh, non la reputi necessaria, io ho accolta nel mio volgaritzamento, cangindo soltanto il participio nell'indicativo, affine di render la costruzione meno caracteria.

(155) Cotesto tore ecc. Il terzo anno dell'olimpiade 55, corrispondente all'anno di Roma 347, i Cartaginesi capitanti da Imileare disertaron Agrigento, e condussero nella propria capitale il famoso toro di Falaride, dov'esso rimase, finchè digento sessant'anni appresso Scipione Emiliano, distrutta Cartagine, lo restitula gli Agragentini, i quali lo possedevan ancora quando Diodoro Siculo, che find sotto Augusto, scrivica la sua storia (Diod., xur, pag. 380). Quindi dice lo stesso aunore, che le vi-cende di questa statua arguivano Timeo di falsità. Ora sebbene la mentorvas restituzione accaduta fosse vivente Polibio, egii non ue fa qui menzione, scritto avendo questa parte della sua storia avanti Peccidio di Cartagine.

(156) E molte novelle ecc. Întricatissimo passo è questo, che i commentatori non hamo abbastana spaccino. Il Valciar olle che con la tera persona (egil) Issae qui Polibio stesso ciuto dall'abbreviatore, ma tosto abbandonato per ritornarca Timeo, ed in quel tronco καίλ ?πε ττμαίνω (contro la - di Timeo) suppose naccosto σγκαμέτατε (proposimento) overco τώπε φάτεπε (επιτα.). Il Reiske, movendo dallo stesso sospetuo di due terzo persone, sottiniese σκεγγαφέτ (composizione, storia), e propose ciasidio di sterive καίλ είν τιμαίνω (contra Timeo). Lo Schu-

non dichiarandosi sul particolare dell'epitomatore, stimò che
dopo λίγνεν abbia a porsi na segno di lacuna. Io porto lo atesso
parere per ciò che spetta a coteste maccanze nel testo, ma non
posso credere che la prima parte del periodo non sieno parole
del Nostro, ed il szall' »13 "14 "14 "16 "10 inferirei, non all'antecedente s'anl'371ax λίγνεν, voltando cogl' interpetri latini:
Multa dicit adversu illam Timea (molto egli (Polibio) dice
cottro quella di Timeo), sibbene a ciò che segue: Tx w11 xx,
Tx λx, per modo che verbalmente tale særbbe la triduzione:
Contra quella di Timeo, qual nome o vocabolo avrebbe a
pronantiarsi? Non potendoni tuttaria persuadere dell'integrità
della france x2 mi 71x passa pri sono ingegnosi
di racconciar il periodo in modo che n' emerga un plausibile
sesso.

(158) Che avere ciò detto ecc. Crede il Valesio, che l'ignoranza di Timeo nel metter in bocca a Timoleonte il qui citato passo consista nel non aver fatta distinzione dalla terra abitata e conosciuta (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*), nella quale sola, secondo Strabone, Mela, Gemino e Polibio (111, 37); cade la mentovata divisione, a tutta la terra ch'è sotto la cappa del cielo (suò la nome). Ma soverchia sottigliezza sarebbe questa; e forse non fu intendimento di Polibio di riprender Timeo per questo particolare, ma più presto avrà egli trovata cosa ridicola e pedantesca il cacciar una lezione di geografia nell'esortazione d'un capitano. Un appoggio a questa mia supposizione trovasi ne' frammenti del presente libro pubblicati da mons. Mai , e che saranno da noi , insieme con quelli de' libri antecedenti, rapportati alla fine di questo volume. Imperciocchè nel cap. 23 de' medesimi, che annodasi col priucipio del cap. 26 nell'edizione dello Schweigh. da noi seguita, rinfaccia il Nostro a Timeo i lunghi ed affatto puerili ragionamenti ch' egli tiene sopra cose già conosciute, qual è qui appunto quello sulla divisione dell' orbe in tre parti-

(159) Margite. Sciocchissimo personaggio, deriso in un poensa che attribuito viene ad Omero.

POLIBIO , tom. V.

- (160) In primo luogo. Coteste superfluità sono dello stesso calibro delle parole introdotte da Timeo nell'esortazione di Timolocotte che leggemom nel cap. antecedente, e dai frammenti del Mai scorgeti, ch' esse da quello storico ampolloso sacrivonsi ad Ermorante, il quale aintò i Laccelamoni nella battaglia d'Egopotamo. Lacotde s' spose al vero lo Schweigh, dicendo, che le cose contenute in questo capitolo non sono altrimenti di Polibio, ma d'altro autore da lui ciutato, comcebb egli non potsesi indovinare che questo autore fosse Timeo. Ne stuggi al perspicace ingegno del Reiske l' l'incià ad d'discorti che compongono questo frammento, ma dispiace il vedere ch' egli al Nostro l'affibbia, il quale secondo lui (vedi calunnit) usa sovente modi tali, che non disconverrebbosa du un pedagogo alti, peda posi siconverrebbosa du un pedagogo alti, peda non disconverrebbosa du un pedagogo.
  - (161) Fra quanti Dei ecc. Had. lib. v , ver. 890 e seg.

(162) Non ha tribù. Iliad. lib. 1x , vers. 63 e seg.

(163) O pace ecc. « Da Stobeo , Serm. 1111 nel principio , apprendiamo che questi versi tolti sono dal Cressonte (tragedia ngrduta) d' Euripide ». Schweigh.

(164). Di tesori carca. Rabiwasali, propriamente profonda di ricchezze, o come si direbbe con frase più italiana, ma troppo discordante dalla severità tragica, ricca gionadata. Il datrix opum (donatrice di ricchezze) de'traduttori latini non esprime la mente del poeta.

(165) Che fiami concesso. Questo verso, che potrebbe sembrar troppo lungo rispetto agli altri, è nel greco pure endecasillabo. Tuttavia, per non lasciaslo scompaguato, ho data la stessa misura all'ultimo verso.

(166) Dice Timeo. Mere cianciafruscole, per avviso del Nostro, e trivialissime sentenze, d'onde apparisce povertà d'ingegno e superficialità scolastica.

(167) Secondo Eraclito. « Confronta il Nostro, 1v, 4; aggiugni Sesto Empirico, v11 contro i matem., sez. 126, e colà Fabricio. V' ha ancora quello d' Oraz.; Art. poet., v. 180:

Segnius irritant animos demissa per aurem;

ma allorquando egli prosegue:

Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus,

sembrano cotesti occhi fedeli riferirsi pur al detto d'Eraelito che qui leggesi ». Schweigh.

- (168) Meno apprezzata. "HTI» è nel testo, che vale inferiore, più vile, e fu poco esattamente renduto in latino: inferior usu (di minor utilità).
- (169) Da ciò che si conscre cc. Non è necessario, siccome piacque allo Schweigh, non senza durezza del conectu (ed egli stesso il confesso), di sottintendere al 73» il participio wax-wyaypasspisso (le cose ricercate), ovvero waxawyaypassiculas sirapiars (cose che possoo essere subbietti di iricerche), ne fi d' uopo convenir il 73» in 73«, riferendolo ad 73», secondochè suggerice il Reiske con approvazione dello Schweigh, chè poco bene suonano le frasi: '84 3% si 7% i 74 siram, e si 8 174 siram; la strada per via della vista, e per uia dell' udito. Ben più naturale e consentence all'indode della ligua greca sembrani il riquificato neutro di questo articolo, per cui, non meno che nell'idiona latino per hace (plur. neutro) viensi facilmente all'intendere adjavala e co allo lo volgarizato questo passo.
- (170) Il quelle, cicè l' ndito. Molto giuditiosamente suppose al Reiske che dopo l'avife a) s'aver fosse andata samritia la parola d'assassir (di dae parti); nè dee rigettarai l'opinione del Cassub. che il 71sss, che segue le mentorate parolo, sia da convertisi in d'arie (doppiamente), cancellando il segno di lecuna. Ma non mi soddiria punto lo Schweigh. Il quale vuol che s'ite si cervia in longo di s'aver, e ruppone elitticamento omesso pisers, per modo che Polibio abbia intesto di dire: Ed essendo parte di questa (i'acir, dell'utilo).

(171) Per via della lettura. Presso i Greci il rocabolo deschi denota non meno il senso dell'udito, che l'auditio de l'atini, i che noi diremmo audienta; ma prendesi nacora per lettura dei libri, quasichè chi legge uno scritto ascoltasse la persona stessa che l'ha composto. (172) Di stabilirsi in una città ecc. Nello stessa sentenza scrisse Platarco nella vita di Demostene, in sal principio: e Chi si fa a comporre una storia. . . debbe inannzi ogni cosa procacciare una città illustra, ed annate di bonoi studj, e popolosa, per avere abbondanza di varie sorte di libri, e per raccapezzare coll' udito e colle ricerche ciò che sfuggi agli altri scrittori, ma scquistò solome fede dall' essensi serbato nella memoria ».

(175) a Seggendo în piuma - În fama non si vien nê sotto coltre , cantô îl divino Alighieri (Înf. e. 24, v. 47 e sep.); ed îl legitore mi perdoneră, se, avendo pelle mani un autore che non rifugge dalle senteuze de poeti, io ho colle anzidette parole renduto îl zalnatifativo, che verbalmente saona: Giacendo in letto.

(176) Alla storia. A queste parole nulla corrisponde nel testo, ma al Reiske parve giustamente che vi manchi τη ierapiaγραφια (alla scrittura della storia); checchè dica in contrario lo Schweigh.

(175) Gli scrittori. Polibio scrisse airles, quelli; ma è chiere che cotesto pronome riferir debbasi al wpaymalismaires (che compongono, o hanno composto) del periode antecedente, conforme osserva lo Schweigh, ed il Reiske questa volta l'ha shagitata, sottintendendori ? «» à apyridanas l'as irrapine (gli uomini che leggono le storie).

" (176) O Musa ecc. Odiss. lib. 1, nel principio.

(173) Guerre sperimento. Odiss., vin., v. 183, Iliad., xxv., 8.
(178) Le faccende degli ionnini. Famous sentana, ch'è state da molti citata, e che trovasi nel quinto libro della repubblica di Platone (T. 11, p. 475, edit. d'Ent. Stef. espresas con queste voci: sè i filosofi non regneramon nelle citato, quelli che diconsi ora re e potentati non filosoferanno con altessa d'amino e di sufficienti cognitioni formiti, e quimi di avirto politica e la filosofia non s'immedesimino, e le molte indoli che adesso vanno le ume dalle altre separate di necessità non s'includano, le città non avvanno posta dal molt.

- (179) II si applicheranna. Legendosi ne' codici περέσχειΓει. . . εε la Tes βεσ, il Cassubono s' avvide della unacanza
  dell' accunstivo che dovea esser retto dal verho, e scrisse l'a .
  7, β, di unaniera che il senso sarebbe: Applicheranno a questo particolare le occupazioni della vita. Ma cotal frase, per
  quanto piaccia allo Schweigh., ha dello stentato, per non dire
  quanto piaccia allo Schweigh, ha dello stentato, per non dire
  dell'asanrdo, el è da preferirii la congettura del Reiske, secondo
  il quale sercises il Nostro: 'Ansysverarresis (vervo in περισπεστίαι περιαχώθεια πρία '1π' 14 μίρες '1π' καίλ' η βείσ,
  se le altre faccende della vita l' lasceranno disoccupati (o
  concederan ad essi osio) per questa parte. A me pertanto è
  sembrato, che correrchbe meglio il senso, nè farebhe mestieri
  d'altre correscione, sotintendendo al verbo instèrès, gà stessi.
- (180) Ospite. Ne Frammenti Vaticani sppartenenti a questo libro, c. 18, è addotta la confessione dello stasso Timo d'estrevisusto cinquant' anni ospite in Atene, inesperto delle cose di guerra. Erasi egli colà stabilito, poichè Agelocle, tiranno di Sirecusa, l'ebbe eccicito in esilito. V. Piut. De exilio, p. 665. T. 11 ed. Wechel, e la nota 10 al lib. 1 del presente nostro volcarizzamento.
- (181) Fita attiva. Entyratà airlardatus I a chiana Polibio con molta proprietà, significar volendo con siffatta espressione i patimenti e le fatiche alle quoli s'assoggetta chi interviene alle azioni da sè descritte, visita in persona i looghi, ed ha parte nell'amministrazione degli affari; locché, se non m'inganno, comprendesi nella frase italiana da me prescella.
- (183) Che sottiene "Σλων» ha il testo, ch'è quanto tale che true a zè, nos solo in senso proprio e materiale, sicome lo spiega Esichio (ñλων, ἀνίραν, κέρει) na eziandio figuratamente; onde l'Ernesti nel dizion. manuale fa equivalere questo verbo sacora a »indico mini, diguas sum prace casteris, e coal l'abiamo noi qui considerato. Il perchè la bilancia dello Schweigh, nella quel da una parte hassi a porte Timor, e dell'altra i meriti e la diguità della storia, è paragone troppo sottile, del quale non fa mestiri per comprendere questo passo.

- (185) Questo. Avea qui il Casaulo., arbitrariamente inserite le parole 72 7is irropies (ciò che appartiene alla storia); usa il Reiske, applaudito dallo Schweigh., vide la superfluità di cotale aggiunta e noi pure l'abbiam omessa.
- (183) Il genere di diacorsi pomposi. Serire Quintiliano (Inst. orat, lib. 111, c. 4) chi il genere di diacorsi, per quale contienia la lode ed il biasimo, da alcuni si denomina dalla parte migliore, lodativo (17242/1121), da altri dimastrativo (iurdistlus); sebbene quest'ultimo vocabolo, secondo lo stesso, non la tunto forza di dimostrazione che d'ostentazione. Nel medesimo senso il prende qui il Nostro.
- (185) Ad Eforo. Questi pertanto, conforme vedremo ne'Frammenti Vaticani (x11, 30), fu in ciò calunniato da Timeo.
- (186) Mettendoli a paragone. Cioè a dire, recando in mezzo delle dicerie fatte ad ostentazione, affinchè, paragonate colla storia stessa, si conosca qual genere richieda maggior ingegno ecc-

FINE BELLE ANNOTAZIONI AL LISRO DUODECIMO.

## DELLE STORIE

### DI POLIBIO DI MEGALOPOLI.

### AVANZI DEL LIBRO DECIMOTERZO

I. (1) Gli Etoli, pella frequenza delle guerre, e pello Olimp. sfarzo nel vivere, andarono caricandosi di debiti, senza extan, iiii che non solo gli altri, ma essi medesimi se ne accorgessero. Quindi seriamente intesi a riformare il loro governo, elessero (2) Dorimaco e Scopa a dettatori di leggi: osservando che costoro aveano lo spirito inquieto, e le sostanze impegnate in (3) molte obbligazioni di pagamenti pelle spese domestiche. I quali ricevuta questa facoltà, dettarono leggi.

550 Vales.

II. Scopa, pretore degli Etoli, (4) essendo stato infelice nella spedizione, in grazia della quale egli avea osato di dettar le leggi, era coll'aspettazione rivolto in Alessandria; credendo che cogli aiuti che di colà sperava riempiuto avrebbe (5) il vacno delle sue sostanze, e saziata l'immensa cupidità (6) del suo animo. Ma era egli insaziabile. (7) Imperciocchè, venuto in AlesA. il. R. sandria, oltre (8) a'vantaggi che traeva dalla milizia, di cui era arbitro, dappoichè tutta a lui era affidata, il re ciaschedun giorno gli esborsava (g) dieci mine di salario, ed a (10) quelli che sotto di lui comandavano una mina. (11) Delle quali cose non contentavasi, ma indefesso come prima sempre maggiori agognava, finchè invidiato da coloro medesimi che gli davano, (12) lasciò la vita nisieme coll'oro.

Estr. Ant. (13) Siccome negli idropici non sazia la sete pell'amministrazione d'esterni liquori, chi nel corpo stesso non sana la morbosa disposizione; così non può saziarsi la sete di possedere, senza correggere colla ragione il vizio ch' è nell'anima.

> Ove questa (14) pianta presso alcuno alligni, non finisce prima che avvolti abbia in grandi mali coloro che ne usarono. (Margine del Codice urbinate).

> III. Tale (15) mala pratica (16) ordi: la quale nessuno dirà che a re in alcun modo convengasi; sebbene
> alcuni vogliono dirc che necessaria sia ne' pubblici affari, per cagione delle (17) male arti che oggidi invalsero. Imperciocchè (18) gli antichi molto erano lungi
> da siffatta massima, schivando essi tanto il malizioso
> macchinare coutro gli amici, affine d'accrescere in questa guisa le loro signorie, che neppur i nemici amavano
> di vincere colla frode, persuasi nessuna vittoria esser nè
> illustre, nè stabile, se in battaglia aperta (19) non s'abbassino gli amini degli avversarii. Quigid pattuivano di

non usare l'uno contro l'altro (20) armi nascose, nè A. di R. che (20) tiransi da lontano, e stimavano che le sole pugne davvicino e a piede fermo potessero legittimamente decider le contese. Pella stessa cagione, quando proponevansi di venir a un finale cimento, annunziavansi le battaglie, ed i luoghi ov'erano per recarsi schierati. Ma ora dicono esser da capitano vile l'operar pubblicamente alcuna cosa che alla guerra appartiene. Un qualche vestigio pertanto dell'antica maniera di guerreggiare rimane ancora presso i Romani. Imperciocchè, e (22) annunziano le guerre, e di rado usan agguati, e pugnano davvicino e a piede fermo. Ciò detto sia contra l'emulazione oggidì oltre al dovere invalsa fra' duci di usar. male pratiche nell'amministrazione degli affari civili e militari.

IV. (23) Filippo, come per dare ad Eraclide (24) materia d'esercitarsi, gli ordinò di porre ogn' industria a (25) maltrattar e distruggere le navi dei Rodii, (26) ed a' Cretesi spedì oratori, che gl'irritassero e spingessero alla guerra contro i Rodii. Eraclide, ch'era nomo nato fatto pel male, recandosi a guadagno il comandamento, e (27) volti avendo un tratto nell'animo gli stessi pensieri, dopo qualche tempo si parti e giunse colle navi in Rodo. Cotesto Eraclide pertanto era d'origine tarentino, e discendeva da nomini ch'esercitavano vili mestieri ed arti manuali, e molto valeva nelle opere che richieggono avventataggine ed improbità. Dapprincipio prostituì il corpo nella prima gioventù; avea poi grande sagacità e memoria, era terribilissimo ed audacissimo verso i più umili, ed adulatore abbiettissimo de' potenti. Costui dapA. di R. prima fu cacciato dalla patria, venuto in sospetto di frattare per Taranto co' Romani, sebbene non avea autorità civile, ma, essendo architetto, per certe riparazioni che facea nelle mura trovavasi arbitro delle chiavi di quella porta, che mena (a8) nell'interno del paese. Rifuggitosi presso i Romani, e scritto avendo di la a Taranto e ad Annibale, poiché fu scoperto, preveggendo l'avvenire, ricoverò da Filippo, presso il quale acquistossi tanta fede e potere, che divenne quasi la causa principale (a2) della rovina di cotanto regno.

V. (30) I pritani diffidando di Filippo per cagione delle sue male pratiche negli affari di Creta, sospettavano ch'Eraclide ancora fosse da lui introdotto. (Arpocrazione e Suida alla voce Il prifaria. Pritani.

Ma egli entrato annoverò le cause per (31) cui fuggito avea Filippo (Suida).

(32) Che Filippo per cosa al mondo non avrebbe voluto che si rendesse manifesta la sua intenzione . . . , (33) locchè liberò eziandio Eraclide dal sospetto (Suida).

Estr. Ant. (34) A me sembra aver Natura costituita la verità in maggior Nome degli uomini, ed averle la maggior forza attribuita. Quindi per quanto tutti la combattano, e talvolta tutte le probabilità (35) schierinsi al fianco della menzogna, essa, non so come, da sè s'insinua negli animi de' mortali. E quando mostra subito la sua forza,

quando per molto tempo offuscata, vince finalmente da A. di R. sè stessa, ed abbatte la menzogna.

(36) Damocle mandato con Pitione qual esploratore presso i Romani, era un (37) mobile atto a cotal ministero, e di molta abilità fornito al maneggio de' pubblici affari. Estr. Vales.

VI. (38) Nabide tiranno de'Lacedemonii regnava già Estr. Ant. il terzo anno, e non imprendeva alcun affare, e non tentava nulla, perciocchè era ancor fresca la (30) rotta che Macanida toccata avea dagli Achci; ma (40) metteva la prima pietra e gittava le fondamenta d'una lunga e grave tirannide. Imperciocchè distrusse al tutto i veri Spartani che rimanevano, cacciò in csilio quelli che primeggiavano per ricchezza o per gloria de'maggiori, e le loro sostanze e donne distribuì a'più cospicui fra gli altri ed a'mcrcenarii. (41) Questi pertanto eran omicidi, (42) scassinatori d'uscii, (43) spogliatori, scavatori di mura: chè tal genìa accozzava egli diligentemente da tutte le parti della terra, cui era interdetta la patria pell'empietà e scelleratezza, Di costoro creatosi capo e re, e valendosi d'essi per satelliti e guardie del corpo, egli era manifesto che fosse per avere durevolc fama e signoria sull'empietà fondata. Costui, oltre alle cose anzidette, non contentossi di bandire i cittadini; ma gli sbanditi non aveano per lui alcun luogo di salvezza, nè rifugio sicuro: conciossiachè ad alcuni mandasse addosso sicarii pelle strade, altri richiamati da'loro ricoveri uccidesse. Alla finc prendendo nelle città, per mezzo di

A. di R. 550 persone non sospette, a pigione le case vicine a quelle dove abitavano i fuorusciti, vi spediva soldati cretesi, i quali facevano rotture ne muri, e per quelle, o (44) pelle finestre che colà erano, saettavan i miseri, e gli uecidevano parte ritti, parte sdraiati; per modo che gl'infelici Lacedemonii non aveano aleun luogo di rifugio, ed in nessun tempo erano sieuri. In tal guisa fece sparire la maggior parte di loro.

VII. Costruì eziandio ecrta maechina, se pur macchina conviensi denominarla. Era dessa un simulaero di donna coperta di preziosi vestiti, egregiamente lavorato e di forma somigliantissima alla moglie di Nabide. Quando chiamava a sè alcun cittadino, volendo da lui mugnere danaro, dapprincipio gl'indirizzava lungo e benigno discorso, mostrando il pericolo che al paese ed alla città sovrastava dagli Achei, e significando com'egli pella loro sieurezza manteneva grande quantità di mercenarii, e quanto spendio faceva pel culto degli Dei e pe' bisogni della città. Se moveansi a questi discorsi, ciò gli bastava pe' suoi disegni. Ma se alcuno (45) insistendo, nel negare ributtava il suo comandamento, egli cotali detti proferiva: « Forse io non valgo a persuaderti; cotesta (46) Apega pertanto credo ti farà capace », (ed era questo il nome della moglie di Nabide). Non sì tosto aveva egli finite queste parole, che compariva il simulacro poc' anzi mentovato. (47) Allora il tiranno prendea la donna dolcemente pella destra, e poichè aveala fatta alzar dalla seggiola, facea l' uomo da lei abbracciare, ed a poco a poco al suo petto l'avvicinava. Avea costei le braccia e le mani pieni di chiodi di ferro

. A. di R. 550

sotto i vestiti, e ne avea egualmente nelle mammelle. Quando egli adunque appoggiava le mani sula schiena della donna, e poscia per mezzo di certi inegeni attirava (48) l'infelice e tendealo, ed accostavalo insensibilmente alle mammelle; questi compresso era costretto di gridar a gola. Per tal modo uccisc molti di quelli che ricusato aveano di dargli danari.

> Estr. Vales.

VIII. Le altre cose erano simili a queste, e conformi a' principii del suo governo. Imperciocchè fece società di prede marittime co' Cretesi; ebbe per tutto il Peloponneso spogliatori di templi, (49) assassini di strada, sicarii , co' quali facea parte delle utilità che dagli (50) attentati loro traevano, e cui prestava Sparta a ricovero e luogo di rifugio. Del resto intorno a que' tempi alcuni forestieri che, venuti dalla Beozia, soggiornavano in Lacedemone, sedussero uno de' cavallerizzi di Nabide ad andarsene con essi, recando seco il caval bianco, che reputavasi il più nobile della stalla regia. (51) Lasciatosi colui a ciò indurre, ed eseguito avendo quanto testè dicemmo, la gente di Nabide si mise ad inseguirlo, ed avendolo preso in Megalopoli, il cavallo ed il cavallerizzo tosto condussero via, senza che alcuno s'opponesse, ed indi posero a' forestieri ancora le mani addosso. I Beozii dapprincipio chiesero d'esser condotti al maestrato della città : ma non dando nessuno ad essi retta , uno de' forestieri gridò : Accorr'uomo. Traendo al rumore i paesani ed insistendo che si conducessero al maestrato, fu la gente di Nabide costretta a lasciare gli nomini in libertà e ad andarsene. Quegli pertanto da lungo tempo

94

A. di R. cercando occasioni di lagnanze e specioso pretesto di 550 discordia, appigliatosi allora a questo, rapi incontanente il bestiame di Proagora e d'alcuni altri. D'onde nacque principio di guerra.

> (5a) IX. (53) Cattenia, terza regione de' (54) Gerrei. Polibio nel decimoterzo. È del resto la Cattenia sterile, ma trovasi tutta fornita di villaggi e di (55) torri pell' opulenza de' Gerrei. Giace essa sul mar rosso. (Stef. Birant.)

(56) Laba è città della Cattenia, non meno che (57) Saba. Polibio nel decimoterzo — Il nome gentilizio Labèo, siccome Sabèo. Amendue appartengono alla stessa regione; perciocchè Cattenia è regione de' Gerrei. (Stef. Bizant.)

I Gerrei pregano il re di non distruggere ciò che gli Dei avean loro dato, cioè a dire la pace perpetua e la libertà. Egli, essendogli stata interpretata la lettera, disse che accordava loro cotali richieste. (Suida alla voce ¿¿¡¡;ār, pregano)

Egli comandò di risparmiare la contrada dei Cattenii. (Stef. Bizant.)

Confermata essendo la liberta a' Gerrei , (58) onoraron essi tosto il re Antioco , dandogli cinquecento talenti d'argento, mille d'incenso, e dagento della così detta (58) lagrima di mirra. Egli navigò alla volta dell'isola di Tilo, e quindi ritornò colle navi in Seleucia - Erano pertanto quegli aromi nelle contrade del mar rosso. (Suida alla voce Elasta, lagrima)

550

X. (60) Badiza, città de' Bruzii. Polibio nel decimoterzo. Il nome gentilizio Badizii -

- (61) Lampezia, città de' Bruzii. Polibio nel decimoterzo. Il gentilizio Lampeziate, o veramente Lampeziano.
- (62) Melitussa, città dell' Illiria. Polibio nel decimoterzo. Il gentilizio Melitussèo, ossia Melitussio.
- (63) Ilazia città di Creta. Polibio nel decimoterzo. Il gentilizio Ilazio.
  - (64) Sibirto, città di Creta. Il gentilizio Sibirzio, conforme ha Polibio nel decimoterzo.
  - (65) Adrane, città tracica. Polibio nel decimoterzo pronunzia la vocale di mezzo per (66) e, Adrene. Il gentilizio Adrenete.

Campo Marzio. Havvi in Tracia ancora un campo deserto di questo nome con alberi poco dal suolo elevati, siccome riferisce Polibio nel decimoterzo.

- (67) Digeri, nazione della Tracia. Polibio xm.
- (68) Cabile, città della Tracia, non lungi dalla proviucia degli Asti. Polibio nel decimoterzo. Il gentilizio (69) Cabileno.

# SOMMARIO

### DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOTERZO.

#### Arran prou Erous

Gu Etoli indebitati - Dorimaco e Scopa dettano leggi agli Etoli (§ 1.) - Scopa recasi in Alessandria - La sua cupidigia è insaziabile (§ 11.) - Idropici (§ ivi.)

#### AFFARI DI FILIPPO.

Frode d'un re indepna – Anticamente non coll'inganno, ma apertamente faceant ile guerre - Festigio di ciò presso i Romani (§ 111.) – Filippo instiga Eraclide contro i Rodii – Fila e costumi d'Eraclide - Eraclide inganna i Rodii (§ IV.) – La verità tironfa della menzogna (§ V.) – Damocle (§ ivi.)

### NABIDE TIRARRO DI SPARTA.

Nabide succede a Macanida. – Infuria in Lacedemone (§ VI.)-Nuovo genere di tormento – Apega moglie di Nabide (§ VII.) – Latrocinii di Nabide – Origine di guerra cogli Achei (§ VIII.)

APPARI D' ANTIOCO NELL' ARABIA.

Antioco accorda la libertà a' Gerrei (§ IX.)

#### FRAMMENTI GEOGRAFICI.

Luoghi dell'Italia - Dell'Illiria - Di Creta - Della Tracia (5 X.)

# ANNOTAZIONI

#### AGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOTERZO.

Le poche cose che rimangono di questo libro appartengono agli affari interni della Grecia, quindi non ve ne ha traccia nelle storie di Livio.

(i) Gli Etoli. Nel trattato di pace che questi fermato avenuo co Romani era stato pattinio, che gli Etoli non avrebboo fatta la pace con Filippo; ma non si tosto faron essi abbandonati da Romani che, disperando di potersi difendere, rappattumaronsi col Macedona, alle condizioni che questi laro perceisse, secondochè narra Livio (xxxxy, 12). Ciò avvenne l'anno di R. 54g (giusta il calcolo di Polibio i'anno 550, essende consoli M. Cornelio Cetego, e P. Sempronio Tuditano: e l'anno appresso, trovandosi liberi dia 'emciti, dideter mano alla riforma de dovea rimetter in assetto la sbilanciate loro fortune. Del resto nota il Valesio, che Ateneo cita questo luogo nel lib. xu, riferendolo al xur del Nostro. – Intorno all'indole bellicosa, alla rappacita, ed allo scipio degli Etoli nello spendere, veggasi quanto scrive Polibio nel lib. vr., si § 5 alc.

(2) Dorimaco e Scopa. I medesimi che sei anni prima (l'anno di R. 544) stipularono la paec con Filippo (Liv., xxv., 24), e che sino dal 533 governavano quasi dispoticamente gli affari degli Etoli, couforme riferiace il Nostro nel lib. 1v, 5.

(3) In molte obbligazioni di pagamento, ce. Il testo bai se sua λa γε, βαίλεια γε «τελλαγμά" η, che lettralmente sonorebbe: in molti contratti pe' bisogni della vita, tal essendo il senso di βαίλελ, siccome poò vedersi nel τ, γ5 e nel τε, 1γ. Μα qui de questo vecabolo aver un siguificato più largo, ed esprimere

POLIBIO, tom. V.

nou tato i bizogni che i piaceri della vita, ne' quali gli anzidetti rettori degli Etoli spendersuo grosse somme. Lo Schweigh. non parmi che' cogliesse appuntino la mente dell' autore, interpretando questo passo: contractus ad rem familiarem pertinentes, contractus pecuniarii.

- (5) Il vacuo delle sue sostanze. Tà \(\tilde{\tilde{t}}\) serve \(\tilde{\tilde{t}}\) \(\tilde{s}\) is, le quali-parole non equivalgon ad inopia, conforme le voltarono i traduttori latini; sibbene denotan esse ciò che mancava a Scopa per poter menare una vita lauta e dissipata; lo che era una povertà relativa.
- (6) Del suo animo. Qui soggiugne Suida: o'us irripya 7-ir waşsvri, non contentavasi delle cose presenti : alle quali parole, cred'io, che mirasse il Gronovio suggerendo d'interpolare γλη al 7αir ixτίθην (imperciocché cogli (aiuti) di colà) ch'è nel testo.
- (7) Imperciocchè venuto in Alessandria. Le parole greche a queste corrispondenti non trovausi in Suida, il quale non altrimenti che il Nostro epitonatore ha in compilando i suoi estratti omesse qua e là parecchie circostanze.

- (8) Oltre a'vantaggi che traevou dalla militia. Cotesti vantaggi erano le prede fatte al nemico, chè tal forza ha, trattandosi di profitti militari, il vocabolo à èjaλara che qui ed altrore (1, 20; xi, 5, 8) una Polibio. Quindi sembrami superitua l'aggiunta di ia. Tā; irae para (dalle fazioni di campagna) fatta al testo dal Valesio, ed accettata dallo Schweig; mu che non trovasi in Suida. « In qual tempo Scopa fosse andato in Egitto non ei è notto delle cose da lui operate nello Celestria l'anno di R. 555, quando fa capitano generale delle truppe di Tolemeo Epifane, resta qualche cenon negli avanti del libro xu; ». Schweigh.
- (a) Dieci mine. « Adunque ricevera egli ogni sei giorni un taleuto, ed in tutto l'anno pressochè sessanta taleuti. Qual immensa ed incredibile quantità d'oro ammassata in un solo forestiero la Reiske. Ragguagliato il talento secondo il Barthélémy (Voy. d. j. Anach., t. vu) a 5/400 lire toracsi, sommava l'annuo salario di costui oltre trecento unila franchi.
- (10) A quelli che sotto di lui comandavano. ¹nic s¹suf l'assi piassi na più laïa ¹ni-appinsa; resthuente a quelli che proposti enano dopo di ciò a qualché comando, dove il Reiske suppone che Polibio scritto abbia nall'a ¹sīsi\*, dopo di lui; cioè Scopa Masila all'articolo Scopa ha ¹saīa, la qual lettura non sembrami irragionevole, sei li pronome si riferica al consando ed agli emolumenti dei supremo generale, come chi di cesse: coloro che hanno un comando e degli emolumenti inferiori a' testi descritti.
- (11) Delle quali core, cc. Mi son attenuto alla scrittura di Suida 17 e 3a ipair9a, siccome alla più naturale, e non bisognevole di correzione qual è quella del codice valesiano, in cui ir (corrotto da 17) si è dovuto cangiare in de, ed ipaï/10 (dorpistura d'ipair9a) in in pare 1911.
- (12) Lascib la vita. Non mi dispiace la congettura del Reiske, che ωρεπωφῶει sia la vera lexione, composto d'aβημε, lascio e ωρε, tanoltre. Scrivendo ωρεπωῦσει, che riscontrasi in Suida ancora, potrebbesì tradurre: fu spogliato della vita ed inteme dell' oru:

(13) Siccome nelle idropisie. Ne'frammenti vaticani questo pezzo, che il Reiske e lo Schweigh. aveano già sospettato esser parte dell'antecedente, attaccasi realmente al medesimo dopo le parole mois To masso, imiduplas, l'immensa cupidità dell'animo, e ne formano la congiunzione le voci: èz sidàs ers, non savendo (Scopa) che. - Per ciò che spetta al senso del primo membro del periodo, io non posso aderire allo Schweigh. , il quale cosl l'interpreta: Quemadmodum in eis qui aqua intercute laborant, numquam nec finis nec modus est copiae humorum, qui in exterioribus corporis partibus colliguatur, che italianamente così sonerebbe: Siccome in coloro che patiscono d'acqua fra la pelle la copia d'umori che nell'esterno raccolgonsi non ha posa nè fine. Ecco le ragioni del mio dissentire. 1,0 Non in tutti gl'idropici l'acqua raccogliesi tra pelle e carne, ma sovente ne ridondano le sole maggiori cavità del corpo, cioè il capo, od il petto, od il ventre, 2.0 Non è vero, conforme asserisce lo Schweigh. che una sete insaziabile non iscorgesi costantemente negl'idropici, e male si riferisc' egli a questo proposito alle osservazioni de' medici, i quali anzi tutto il contrario insegnano. Laonde molto bene s'accorda Orazio colla mente del Nostro in questi versi: (Od. lib. 11, ad. 2, v. 13, e seg.):

> Crescit indulgens sibi nimis hydrops Nec sitim pellit, nisi causa morbi Venis fugerit.

Ed Ovidio, (Fast. 1, v. 211 e seg.)

Creverunt et opes, et opum furiosa cupido : Et cum possideant plurima, plura volunt,

Sic quibus intumuit suffusa venter ab unda Ouo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae.

3.º Togliendo l'insaziabilità del bere che tormenta gl'idropici, viensi a torre il mezao termine del paragone, ch'è appunto cotesta sete, dall'un canto dell'acque, dall'altro delle ricchezae. – Queste rifiessioni indotto m'hanno a preferire la versione del Casaubono.

- (14) Questa pianta. Probabilmente l'avarizia, dappoichè la presente senteuza trovasi, siccome osserva il Casaubono nel margine del cod. urbin., al bel principio degli estratti del lib. xut.
- (15) Mala pratica. Non m'è sembrato disconvenire alla proprietà della nostra lingua la traduzione letterale della voce παπαπησημέσεν η qui usata da Polibio, che non so con quanta esattezza siasi latinamente voltata dolus malus.
- (16) Ordl. Chi? Filippo, la cui frode è, dopo la digressione morale che riempie questo capitolo, descritta nel susseguente.
- (17) Male arti. Qui abbiamo di bel uuvo il nauvapapaferra che riscontrammo poc'anzi, ma non più in senso concreto, sibbene astruttamente pel vizio che risiede nell'anima: ed abbiam già altrove osservato che la desinenza in fevra dà comunemente al nome cui è annessa il significato d'eccellenza e raffinamento in alcuna qualità morale odi intellettuale, huona o rea che sia.
- (18) Olf antichi. In tutti i libri leggasi i. Apatis, gli Achei, in longo di is appanis, gli antichi, ma giutamente fa qui lo Schweigh. In aguente riflessione: a Potè Livio, a dir vero, chiamare la gente aches fidatissima e semplice; ma ora Polibio nou trattuva degli Achei, sibbere in generale della fiede e semplicità degli antichi ; quindi leggasi poccia in quetto atsuo capitolo: Un qualche evetigio dell'antica maniera, e.e.».
- (10) Non \* abbassino gli animi. Chi è vinto colla frode non perde il coraggio; anti viemmaggiormente s' accende nel desiderio di venire col nemico al paragone delle armi, spinto dalla vergogna e dal sentimento del proprio valore, che in una fazione di sorpresa non ha avuto occasione di piegarai. All'Opposito chi in campo aperto ha fatto contro l'avversario le estreme prove di prodezza ed è succumbuto, conocendosi esuruito di forae e di mezzi per risorgere, s'avvilisca, na di ulteriori cimenti s' espone.
- (20) Armi nascose, come sarebbono i pugnali, ed oggidi i terzeruoli, o dir vogliamo pistole corte.
- (21) Che tiransi da lontano. Narra Strabone (1x, p. 448) che Calcide ed Eretria, città dell' Eubea, di grande estimazione un

giorno, così in pace pella vita tranquilla che offerivano s'filasofi, come in guerra pe' modi onesti cou cui la condecevano, venute una volta a contesa per un luogo chiamato Telante, pattgirono che non avrebbon usate armi che gittansi da lungi; la qual cosa s' tempi del mentorato autore leggerasi scopita in una colonas sell' Amarinzio. Siffatte armi erano frecce, frombole, lance; a ulla dire delle macchine che buttavano pietre nelle fortezre, e de fiaochi lavorati che gittavansi nelle navi per accenderte. A che aarebbe si nostri giorni ridotta l'arte di far la guerra, se cotali arme se ne escludestero? Meto pertato to e abbisognavano gli anichi, i quali sempre, dopo aver vuotate le faretre ed essurite le lance, venivan al combattimento di corpo a corpo. Loonde l'esito della pugna dipendeva presso di loro e dall'accidente, e dal valor personale; quando il secondo nelle nostre guerre è quasi nullo, e gli strategemmi vi hanno la parte più decisiva.

(22) Annunziano le guerre. Facean essi ciò per mezzo de' sacerdoti feciali, che coronati di verbene e col capo velato recavansi a' confini di quel popolo dond' era proceduta l' offesa, e richiedevano le robe o le persone tolte, prefiggendo trentatre giorni alla restituzione. Che se questa entro allo stabilito termine non seguiva, i feciali vi ritornavano e gittavano nel territorio nemico una lancia ferrata od abbronzata nell' estremità, ed accompagnavano quest'atto con una solenne dichiarazione di guerra. Di cotesta cerimonia fu institutore il re Numa, e trovasi essa distesamente descritta in Livio 1, 24, 32 insieme colla formola della dichiarazione, che più concisa leggesi in A. Gellio tratta da'libri militari di Cincio (xvi, 4). Si consulti ancora su questo particolare Dionigi Alicar., lib. 1v: Plutarco, nella Vita di Numa; Ammian, Marcellin., Hist. lib. xix; Varrone, De ling. lat., lib. iv. E siffatto lodevole costume pare che si conservasse presso i Romani sino agli ultimi tempi della repubblica, dappoichè Ciccrone, di ben cent'anni posteriore a Polibio, nel lib. 1 degli uffici, c. 11, così s' esprime circa il diritto della guerra: Ac belli quidem aequitas sanctissime feciali populi romani jure perscripta est. Ex quo intelligi potest, nullum bellum esse justum, nisi quod aut rebus repetitis geratur, aut denuntiatum ante sit et indictum.

(a) Filippo ec. « Il Casanb. senza ragione separò questo capitolo dell'antecedente, quasichè incominciasse qui un movo estratto. I codici non hanno alcun segno di separazione, e senbra infatti che nell'Opera intiera di Polibio questo capitolo fosse unite con quello che prossimamente lo precede « . Schweige.

(24) Materia d'esercitarsi. Y #19101 ha il testo che il Casaub., a cui mi sono attenuto, molto acconciamente voltò argumentum exercandi ingenii. Lo Schweigh. scrisso semplicemente argumentum.

(25) Maltrattare. Qui pure ha seguito il Cassob, il quale rendette nassuvario per landerie; laddore lo Schweigh, ne fice posset dolo circumvenire (potesse can inganno aggirare): senso che non è certamente contento nel vocabolo greco. Nel lib. rr, 6 riscontrasi la stessa frase che abbiano qui nassuvario il ranza na vapada riscontra il sa tessa frase che abbiano qui nassuvario il ranza λυμαίνετε μα colò è più ragionerole la traduzione dello Schweigh: pompulaminali atqui comita varianta.

(α6) Ed a' Cretest. Eis 'li, Kρί'ls, in Creta, scrisse Politio e lasció sena' accusativo i verbi ¡¡¡⟩s, vi'lex καὶ παριρμετά/las, che irritassero e spingessero: elissi troppo ardita, che i tradutori latini tolsero coll' aggiunta del mancante Cretenses. Siccome pertunto recono mai suono quel Creta e Cretenses collocati in poca distanza, così ho creduto più conveniente di sostituire al nome del passe quello degli abitanti, e d'accennar questi cal prumome personale.

(27) E volgendo, ce, Qui leggai in tutti i libri ἀνῖὰ ἐῖ ἀντὰτη; ma lo Schweigh. considerando che Polibio due altre volte nel corso della sua storia scriase αῖῖα ἐῦ ἀντᾶτῶς congiusto collo stesso verbo ἐκκινεθνίς che abbiam dinanti, corresse il testo trasportandovi la mentovata finase. chi celi segli altri longhi voltò: Nescio quid cogitans (non so qua pensieri volgendo nell'animo), ma qui rendette per voria consilia versusset. il Cassub al controi, lasciado la scrittura volgata, tradusse Γ'κάια come:

scritto fosse \$\tilde{a}"\tilde{a}\$, e pose: Nescio quae consiglio. A une sembra pertanto che amendue vadan errati: lo Schweig, per avere fatta ma sibperflua emcodazione, ed il Cassub, per avere mal tradotto il testo da lui trovato. Io mi sono permesso di trarre un nuovo essoa delle parelo dei colicii, facendo da \$\tilde{a}\$ significare gli stessi, ed unendo in una voce il \$\delta\$ ed il \$\pi^2\$. Pella qual uniono vicin esso a denolare aliquando, anquam (quando che foses; in aleun tempo). Ed infatti è molto più ragionevole il supporre ch' Kraclide, satuto e malefico qual cra, anche innanzi al comandamento ricevuto da Elipipo covasse gli stessi sinistri disegni contra i Rodii, di quello che far dire al Nostro che cotesto malvagio capitano, dopo il precino ordine datogli dal re, non avesse seco medesimo stabilito ciò che dovese fare.

(28) Nell'interno del passe. Ei l'à paripasse, propriamente nella parte mediterranea. Era allors i Carsajnesi padroni di Taranto e del mare, ed i Romani eran accampati nelle parti più interne; quindi poteva Eraclide avere seco loro facile comunicatione per via della porta che colà conduceva.

(20) Della ruina. Qui bassi a riferire quanto scrive Ateneo nel lib. v. p. 25: Folibio, soon parlo di questo nutore, narra nel libro decimoterso delle storie che Eraclide tarentino fu adulatore del re Filippo debellato di Romani, il di cui regno egli mise tutto a opoquadro. Lo stesso Eradide i rammentato da Livio in diversi luoghi (xxxx, 16 e 35,xxxxx, 5), qual comandante dell'ermata navale di Filippo ». Schwiegh.

(3o) P. Pritani. Erano questi i supremi maestrati di Rodo, i quali, conoscendo le pratiche che Filippo tenera co' Cretesi loro nemici, chbero sospetto d'Ercelide. Ma costui, affine di persuader a' Rodii ch' egli era avverro a Filippo, mostrò loro la lettera scritta dal re a' Cretesi per eccitanti alla guerra contro i Rodii. V. Polieno, Stratagem., v. 17, 2.

(51) Fuggito avea Filippo. Finse Eraclide d'essere stato offeso da Filippo; quindi abbracciata l'ara e chiamato il popolo a soccorso, gittossi in una navicella ed andossene a Rodo. (52) Che Filippo, ec. È ciò relativo alla lettera scritta dal re a' Cretesi, della quale parlammo nella nota 3o.

(35) Lo che, ec. L'aver comuoicato Eraclide a' Rodii la summentovata lettera foce al che questi gli pretarono piena fede. – Ne' codici di Polibio e di Suida leggesi a aa/ fia quole eziandio, e ciò, fece suppor allo Schweigh-, che questo pronome sin relativo alla lettera prefata, e che ionosci al esso mauchios alcune parole. Ma per quanto probabile sia siffatta congettura, pell'intelligenza del testo così muitlato conviensi meglio il neutro i aa/ lo che), conforme trudusero anche il Valssio ed il Kustero.

(34) A me sembra. a Dopo l'esposizione della frode e delle menosgne d'Ernelde, e'si pare che non sia suori di luogo la lode della verità, che segue negli estratti antichi ». Schweigh, (355) Schierinsi al fianco della menogna. Qui ha potuto la frase italiana accostarsi all'evidenza della greca: Milà 7.12 V-16. 1947 1871/1942. Chi renduto vesses il lation 2 demadacio steato.

scritto avrebbe con minor vivacità: Parteggino colla menzogna.

(36) Damocle. Io varie coogetture aggiransi i commentatori di Polibio circa la persona di costui. Il Valesio, secondo il quale è desso il medesimo giovine argivo che nel 550 di Roma volendo liberare la patria fu ucciso, ed il Reiske, che vorrebbe trasformarlo in quel Damocle il quale molto tempo appresso secondo il Nostro (xx11, 8) fu mandato a Roma dagli Etoli, sono stati confutati dallo Schweigh., che confessa di non poter chiarire questo punto storico. Non è pertanto impossibile ch'egli fosse Damocrito, pretore degli Etoli, il quale, a detta di Livio (xxxx), 5, 32) precisamente l'anno 550 di Roma, i di cui avvenimenti narransi in questo libro, corrotto da Filippo, segretamente il favoriva contro i Romani. Laonde è molto verisimile che sotto specie della pace che pochi anni prima la sua nazione avea conclusa co' Romani, quest' nomo malvagio insieme con certo Pitione, il quale non si sa chi fosse, sia stato da' torbidi ed incostanti suoi concittadini maodato ad esplorare gli andamenti de' loro alleati, contro a'quali meditavano già una rottura.

(57) Mobile atto a cotal ministero. Υπεριγειλο το πετώς i νόφιε ha il testo, che il Valesio tradusse: Industrius erat minister. Ma sicome πετώς, proprismente vaso, or riferito veraga a persone, prendesi comunemente in senso peggiorativo, conforme l'adoperò il Nostro nel lib. xv, 55; così ho stimato che meglio gli si convenisse il nostro mobile.

(38) Nabida. Le geste e le scellerateze di costui narranni distesamente da Livio in parecchi libri delle sue storie (xxx s xxxy). Ricomparise egli presso il Nostro in alcuni frammenti de libri xvr e xvvi. Intorno ad esso basti qui sapere, che i Romani ad sitanza de Greci testi biterati dal timore di Pilippo, ma minacciati dalla sua tirannide, gli dichiararono la guerra; che ridotto alle strete da T. Quinzio che assedius Sparta imperrò non pertanto la pace per mezzo d'amhasciadori mandati a Roma; che finalmente instiguto dagli Etoli alla guerra contro i Romasi, polici' cibbe guastato il territorio degli Achei, e vinti questi in una battuglia navale, fu da loro tuttavia sconfitto, e dagli Etoli medesimi tradito ed ucciso.

(39) La rotta che Macanida, ec. Questa leggesi descritta da Polibio lib. xi, 10-18.

(40) Metteva la prima pietra. Se non vò errato questa frase rende l'idea espressa nel testo colle parole a.d.βαλλ τ 'Γων.171\*, la prima delle quali derivata da κα/αβάλλει», mandar giù, siguifica qui l'azione del calar i materiali per costruire le fondamenta d'una fibbrica.

(41) Questi, cioè coloro che in fine del periodo antecedente sono qualificati per altri.

(1c) Seassinatori. Il verbo scassinare el i suoi derivati spplicassi particolarmente agli usci del alle porte, che vengono sonnessi e gustti affine d'apritti con violetras (V. il vocab. della
Crusca). Lo atesso, se non m'ingunno, esprime il greco «aparezidiri, che confondersi non de col salazzidiri unuto da Demoatene (adv. Midam), e da Arrinno (De exped. Altex., ni, et vi),
dappoiche questo ha forza di frandre con instrumento tagliente.

supponismo con ispala od ascia, conforme si pratico negli assalti (chè as?a ne' compouti significa spesso intensità e rapidità d'asiono); isdabore quello (per cagione del majà, che suona talvolta nelle composizioni approssimamento e tacito operare) ha più presto il seaso di testa e non rumorosa rottura, quale nei allezzio della notte fiano i malandrini di cui parla qui Polibio. Coteste osservazioni o foccio, percioche i commentatori, non bene avverteado alla testé esposta differenza de mentovati verbi, han detto intorno ad essi di molte struae cose.

(43) Spogliatori. Non praedones nocturni, conforme hanno i tradutori latini, è l'equivalente della voce λαποδέται, che componesi di λαπίζα spogliare e δέα vestire, e quindi significa proprisemente, spogliatori di vestiti.

(4) O per le finestre. Ha ragione lo Schweigh. che il aal del testo non dee preudersi in seuso di congiunzione, sibbene in significato distributivo (parte, o); perciocchè insulie sarebbe astato il far roturre là dove già esistevano finestre per cui la soldatesca del tinnon potes lancier i dardi.

(45) Insistendo nel negare. Non compresero il Casubs, e lo Schweigh, in voltando questo passo: Negantes este sidi opera detrecturent juzza, la forza dell'ifaposipasso: che qui scrisse Polibio, e che non esprime semplice negazione, ma pereservanza continata nella medeima. Col leggasi in Errodoto (m. 66): Il pafarmas ifaposa si più più à availina. Zaipiato, Prassape negare con fermasa d'aver accio Smerdi.

(46) Apega, « Dell' avarizia e della crudeltà che di per sè ancora esercitava questa femmina veggasi il Nostro xvni, 17, e Livio xxxii, 40 ». Schweigh.

(47) Alfore il tiranno. Ed il Casanh, e lo Scaligero, ed il Reiske e lo Schweigh., varie emendazioni recaron a questo loggo ch'è amo de'più intricati ed alterati che trovanai in Polibio. Tet tavia confessan essi medesimi di non aver tolto di mezzo ogni inciampo. Do ho profittato delle loro fatiche nella mia versione; ma ho creduto che qualche legger tocco aggiuntori potasse ren.

der il testo più spedito. Io lessi adunque: «al ĉeţeuráµes», ; lastelas la Tès sa Sidpas àtierres Tès pountas, majistrolej Tais zipa, sasì uposiyril s. 7. A. H di Tabe uvizets s. 7. A. E di conformità con questa lettura ho eseguito il mio volgarizzamento.

(48) L'infelice. Non è nel testo il vocabolo corrispondente a questo sostantivo, ma io l'ho aggiunto per maggior chiarezza.

(49) Assassini di strada. O'éssészess, cioè a dire uomini che aspettano i viandanti sulle strade per derubarli, secondochè spiega Suida questa voce.

(50) Dagli attentati. Nel testo è is "iz fel sp/as, il qual so-stantivo sonos propriamente prontezza, facilità nell' operare, ma vi si applica ancora il senso di sceleratezza convertita in antara e renduta agevole per via d'una prava abitudine. Nel vocabolo italiano mi son ingegnato d'includer almeno l'idea di franchezza ed ardimento, procedente appunto da assufaciono el male.

(51) Luciatosi colai a ciò indurre. Accetta la lezione del Reiske, il quale rigettando il 7.672. 3 in che il Gronovio cangiato aves il 7.670. di el Valssio, ritenne questa scritture, me vi aggianze 7.67 πρειτρεμίτου, per modo che verbalmente volgarizzata così sarebbe la proposizione: Essendosi l'anzidetto a ciò persusao.

(53) IX. « Da questi frammenti tra di loro paragonati comprendeti, che Polibio espose in questo libro la spedizione fatta da Anticco Magon due anni poichis, pesificate le privarione dell'asia superiore, egli ritorrà o casa vincitore (Polib, xr, 54), e quella ancora che due ami avanti la società astabilia con Ellippe contra Tolemos Epifane (xr, 20), re pupillo d' Egitto, impresa nella parte dell'Arabia che è consigue al golio Persion; nella qual occasione egli sembra che il nostro autore abbia di quel pasea pure diffusamente trattato. Cotesta spedizione d' Anticco nell' Arabia è unto più da notarsi, quantochè la memoria della medesima, per quanto seppiamo, non trorasi conservata presso nessun altro sertitore ». Schweigh.

- (53) Cattenia. Questa parola con quelle che seguono sin al punto sono di Stefano: le altre appartengon a Polibio.
- (54) Gerrai. Gerra, cità dell' Arabis felice, situata non langi del golio Persico, intorno alla quale è sorra gli altri da consultarri Strabone, xvv., p. 766 e 778. I suoi cittadini, d'origine caldei, foggiti sniticamente dalla Babilonia, esercitavano principalmente la mercatura, recando gli aromi e la altre merci del l'Arabis in Siria ed in altri passi, parte per terra parte in sulle navi contro la corrente dell' Edirate. Possic crescuiti di popolazione e di ricchezze, assoggettaronai gran parte del passe che li circondara, ed il terreno di navara sterilo riempierono di villaggi e di torri, nelle quali occorrendo potessero metter al sicuro i lero tettori «. Schweight. Tolemos (v. 18), oltre a Gerra stribuliscie loro due citi s. Mangidanata e Bilbana, una non rammenta punto i Catenii, che non sono omessi da Pilsio (vr., 25, 28), sobbem non apparisca dalla sua descrizione ch' essi soggetti fossero a' Gerrei.
- (55) E di torri. A detta di Plinio (L. c.) avea Gerra delle torri formate di pezzi quadrati di sale. Strabone pure (L. c.) racconta, che i Gerrei, abitundo luogbi pieni di sale, famo le loro case di questa sostanza, e siccome pell'ardor del sole se ne staccano delle seguament, codi impediscone sai il disficienteo delle mura sprezzandori spesso sopra dell'acquis. Ricordono queste costruzioni saline quelle delle famose miniere di Vielicaka in Polonia, (V. Bullon, hist. nat., t. x, p. 112 e seg.), e probabilmente erano della stessa fossile natura i massi de' quali servivansi i Gerrei pell'erezione del loro edificii.
- (56) Laba. Secondo Tolemeo (v1, 8) è dessa città mediterranea dell'Arabia felice nella parte settentrionale tra i monti ed il mar 1988o.
- (57) Saba. Male confonde lo Schweigh, questa citul cou un'altra della stessa Arabia felico che nonsvasi Sobae, e che a detta di Strabone (xvi, p. 771) e di Stef. Biz. era una grande città presso al mar rosso; laddore l'altra, rammentata pure da Strabone (p. 7796), era un semplico porto. Tolemoc (b.-7), pone Saba

in qualche distanza dal mare, ma nella regione de' Sabei, i quali sembra che avessero degli stabilimenti sulle sponde d'amendue i mari. Quelli di Tolemeo erano verso il mar rosso, e gli altri di gran lunga più estesi occupavano, secondochè rifericee Mela (un, 8), la regione tra il giolo Persico e la Carmania. Majorem (Arabine Eudaemonis) Sabasi tenent partem, astio proximam et Carmanis ». Quindi deriva forse la distinzione che nel salmo 72 v. 10, fassi tra il regno di Schebe e quello di sôcha. – Se Mariaba a Mériaba, sola città de Sabei nominata da Strabone (µ. 738), e giusat Pilio (v1, a8) metropoli di questa nazione, fosse la medesima che Sabae, conforme sostiene il Bochart. (Geogr. secr., lib. 11, c. 26) non oso decidere. La situazione sopra un monte assegnatate da Strabone cared diversa.

(58) Onoraron. Il testo ha ἐσἶτφάνωσω; verbo che propriamente significa coronare, ma che talvolta trovasi ancora nel senso d'onorare, decorare, siccome in quel verso d'Omero (Odiss., v.11, v. 170).

'Alla Sile popole imen erique Ma un Dio gli orua la forma di parole.

(59) Lagrima di mirra. Elazii è il suo nome greco, che suona gocciola, da clates gocciolare, ma che gli antichi applicavano per eccellenza alla mirra, cui davano il vanto tra i profumi. Quindi leggesi in Esichio: Σίακία Το άπο σμόριας γιγιόμετος, ciò che proviene dalla mirra, vale a dire la gocciola che stilla dall' arboscello che fornisce la mirra, ove se ne incida profondamente la corteccia. È questa sostanza balsamico-resinosa una produzione dell'Arabia felice conforme hassi da Dioscoride (Mathiol., lib. 1, c. 67), e fu già in grandissimo pregio presso gli autichi, per modo che l'ottima qualità chiamata irecrásies per pagavasi a peso d'oro. (V. Salmas. in Vopisc., p. 301, e Plin., Exercit., p. 700). - La nostra favella non rifiuta il termine di lagrima nel medesimo senso in cui l'adoperaron i Greci ed i Romani, conforme può vedersi negli esempli citati dal vocabolario al s della voce lagrima. - Lo Schweigh., non sembra aver bene compresa la mente di Polibio scrivendo: Guttae, quam Stacten vocant.

(60) Badiza. La stessa città che Livio (xxx, 19) chiama in plurale Besidine, e della quale per avviso del Cluverio (Ital. antiq., lib. v. p. 1317) rimano un vestigio in Bisignano.

(61) Lampezia. Livio al luogo citato l'appella Clampezia. Fu essa eziandio denominata Lametia (oggidi Cetrano), dal fiume Lameto (oggidi TAmato) che le scorre dappresso. Il Cluverio prende nn abbaglio attribuendo i mentovati nomi a due differenti città.

(62) Melitussa. Città ignota a tutti gli altri autori fuorchè al Nostro ed a Stefano.

(63) Ilazia. « Degli affari di Creta veggiam fatta menzione nel cap. 5 di questo libro xin ». Schweigh.

(64) Sibirto. Questa, siccome l'antecedente, delb'essere stata una delle sessanta città meno cospicue dell'isola di Creta, dappoichè non riscontransi fra le quaranta mentovate da Plinio (1v, 12, 20). Nè tampoco ne parlano gli altri geografi antichi a noi pervenuti.

(65) Adrame. Così, a detta di Stefano, scrivea questa città Teopompo, le di cui opere sono perdute. La pose i citate geografo poco sopra Berenico, città la qual egualmente che Adrane invano cercherebbesi presso altri autori. - « Da questi frammenti si conosce aver Elippo quest'anno guerreggiato in Tracis. I, a me-suoria della qual guerra insieme con questa parte delle storie di Polibio si à alfatto perdua ». Sc. ¿Newigh.

(66) Per e Διὰ Tiè e à nel testo di Stefano: vocale la di cui protounnizione à stata presso i moderni oggetto di gravissime dispotte, presendendo gli uni che debba profficirisi come ε conforme fanno i Greci odierni, altri che abbia il valore d' e Largo. In uno riferirò qui le opinioni discordi del Reuchino e d'Ersamo da Rotterdam a questo proposito, nh le contese che su tal particolare insurrento ra la università d'Offord e di Cambridge ai tempi del protettorato di Cromwell, nh quanto in difesa della pronounziazione in e addusse più recentemente l'inglese Leake. Solo osserverò, che ove ragione avessero i Greci d'oggidi, più rappresentato sarebbe nel loro alfabeto da tre vocali, cich da due dubbie e ed », e da una langa «, quando l'e contentaria».

dovrebbe della sola breve s: mostruosità troppo grande per essere ammessa. Oltracciò grandi imbarazzi nascerebbono da siffatta ipotesi nella intelligenza di certe parole, le di cui lettere tutte sono le medesime, tranne l' e e l' v; p. e. del plurale de' pronomi imis, noi ed imis, voi, segnatamente allorquando occorrono sovente nel medesimo discorso, siccome nel seguente. tratto dall' orazione di Demostene wiel lus manusconsilus (circa la falsa ambascerla): E's Tofrer und, bum idines undele, buy muis vant buir buderde, and' busis muis dixales antvoils Táulur waddabe γμο υμών μάλλον άξίους Τιμάσθαι απρίνίες susis buss irrurbours. Se adunque nessuno di voi in nulla ha mancato, non dobbiamo noi a voi averne grado, sibbene voi a noi; perciocchè avendo noi trascurato d'onorare molti ch' erano più degni di voi, noi vi abbiamo sovra il vostro merito distinto. Al certo il popolo d'Atene raccapezzato non avrebbe il senso di queste parole, se l'oratore in recitandole non avesse fatta distinzione dall' susse all' busse e dall' susse all' buss che vi si riscontrano. Per la qual cosa io m'induco a credere che gli antichi la intendessero per riguardo all' anzidetta vocale non altrimenti che la intendono le scuole dell' Italia, della Francia e di gran parte della Germania; quantunque ammaestrato da un dotto Greco moderno, io mi sia assucfatto a proferirla diversamente, siccome narrasi che accadesse ad Erasmo, propugnator principale della pronunziazione opposta. V. la grammatica greca di Halle in lingua alemanna, ediz. 18ma, del 1767, pag. 3; Gail, racines grecques, 2 Part.

(67) Digeri. Sono costoro posti da Plinio (1v, 19, 3) alla sinistra del fiume Strimone. Gli altri geografi a noi pervenuti non ne parlano.

(68) Cabile. È rammentata da Tolemeo (111, 11) fra le città mediterrance della Tracia.

(69) Cabileni. Plinio (l. c.) li chiama Cabileti, e dice che abitavano presso l' Ebro.

# DELLE STORIE

#### DI POLIBIO DI MEGALOPOLI:

# AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUARTO

I. (1) I consoli adunque erano in questi affari occupati. Scipione, udito avendo mentre svernava in Africa, che i Cartaginesi allestivano un' armata, attese pure a sif- A. di R. fatto apparecchio, non meno che all' assedio d' Utica. Tuttavia non rinunziava egli affatto alla speranza di guadagnare Siface, e mandava a lui sovente, perciocchè gli eserciti non eran molto fra loro distanti, persuaso che l'avrebbe richiamato dalla società de'Cartaginesi. Non disperava ancora che gli fosse già venuta a noia la (2) fanciulletta, per cui aveva preso il partito de'Cartaginesi, e che al tutto infastidito fosse dell'amicizia di questi, per cagione della natura (3) facilmente sazievole de' Numidi, e della loro perfidia verso gli Dei e gli uomini. Avendo il pensiero a molte cose rivolto, e dubbie essendo le sue lusinghe circa l'avvenire, mentrechè temeva di cimentarsi all'aperto, perciocchè gli avversarii eran di molti doppii più numerosi, afferrò siffatta occasione. Alcuni di coloro ch' erano stati mandati a Si-POLIBIO , tom. F.

CKLIV,

A. di R. face gli annunziarono, che i Cartaginesi con ogni sorta
551 di legna e di frondi senza terra costruite aveano le

tende ne' quartieri , ed i Numidi che dapprincipio colà eran venuti di canne, e quelli che pur ora dalle città eransi raccolti di sole frondi le aveano fatte, alcuni dentro, ma la maggior parte di loro fuori del fosso e dello steccato, Stimando adunque Scipione, nulla poter ginguere a' nemici di più inaspettato, ed a' suoi di più efficace che un assalto col fuoco, si acciuse a cotesta impresa. (4) Siface nelle ambasciate che mandava a Publio ritornava sempre alla stessa sentenza, che i Cartaginesi dovessero sgomberare l'Italia, ed i Romani similmente l'Africa, e che i paesi di mezzo s'avessero amendue come allora li occupavano. Le quali cose udendo Scipione, in addietro punto non vi dava ascolto; ma allora faceva apparir al Numida per mezzo de' suoi inviati una lieve speranza che impossibile non era di effettuar cotesto disegno. D'onde avvenne che Siface, leggero com'era, fu incoraggiato a permettere più frequenti comunicazioni. Quindi in maggior numero e più sovente mandaronsi messi, e talvolta rimaneano parecchi giorni gli uni presso gli altri senza essere custoditi. Co' quali Scipione inviava sempre alcuni (5) uomini accorti, non meno che nell'arte militare egregi, travestiti da sordidi e vili schiavi, affinchè impunemente investigassero ed esplorassero gli (6) accessi e gl'ingressi in ambedue gli alloggiamenti. Imperciocchè due erano i campi, uno de' quali avea Asdrubale con trenta mila fanti e tre mila cavalli, e l'altro dieci stadii circa da questo distante occupavan i Numidi con dieci mila cavalli, e da ciuquanta mila fanti. Questo era di più ficile accesso, e .d. ci. R. le sue tende eran opportunissime a pigliar fuoco, sem. 55 i dochè i Numidi, conforme testè dissi, nou usano legni, nè terra, ma semplicemente canne e giunchi per forma le tende.

II. Poichè la primavera comparve, e Scipione ebbe presso i nemici investigata ogni cosa che gli era uopo di sapere pell' anzidetta impresa, trasse le navi in acqua, e (7) fornille di macchine, facendo mostra d'assediar Utica dalla parte del mare. Co'fanti ch' erano due mila occupò nuovamente il colle che sovrasta alla città, ed afforzollo e tirogli dinanzi un fosso con (8) molta spesa. Agli avversarii apparir fece che eseguiva ciò per cagione dell' assedio d' Utica, ma in realtà era suo animo di preparare sussidii a' (9) suoi nel tempo dell' azione, affinchè, uscendo le legioni del campo, i soldati che presidiavano Utica non osassero di far sortite dalla città. d'assaltare lo steccato ch' era vicino, e d'assediare coloro che facevano la guardia. Mentrechè eseguiva questi apparecchi, mandava gente a Siface per informarsi, se accordandogli le sue richieste, a' Cartaginesi ancora ciò attalenterebbe, e se non direbbono di bel nuovo che delibereranno circa le condizioni proposte. Ad un tempo impose agli ambasciadori di non ritornare a lui prima d' aver ottenuta su ciò una risposta. I quali come vennero, il Numida, uditili, si persuase che Scipione mirava alla pace dall'osservare che gli oratori non voleano andarsene innanzi di ricevere la sua risposta, e dall'essere quegli in timore circa l'assenso de'Cartaginesi. Il perchè mandò tostamente ad Asdrubale, facendogli

A. di R. a sapere l'accaduto, ed esortandolo ad accettare la pace. Egli pertanto stavasi neghittoso, ed i Numidi che a mano a mano sopraggiugnevano lasciava attendare fuori del compreso. Publio in apparenza facea lo stesso, ma in effetto adoperavasi principalmente nel fare i necessarii apparecchi. Poichè da parte de' Cartaginesi fu fatto conoscer a Siface (10) che fermasse i trattati, il Numida oltremodo lieto comunicò la cosa agli ambasciadori; i quali incontanente recaronsi al proprio campo per indicar a Publio quanto aveano presso il re operato. Sentito ciò il capitano de' Romani, rimandò nell'istante ambasciadori a Siface per significargli, che Scipione bensì approvava la pace, ed ogni studio vi poneva, ma che il consiglio da lui dissentiva, e diceva che le cose rimanessero nello stato presente. Giunti costoro . esposero l'affare al Numida. Fece Scipione questo invio, affinchè egli non sembrasse romper la fede, se continuando dall'una parte e dall'altra i messaggi pella pace, praticasse qualche atto ostile. Ma fatta questa dichiarazione, stimava che qualsivoglia avvenimento non gli sarebbe ascritto a colpa.

III. Siface, sentite queste cose, n'ebbe dispiaere, perciocchè avea già preconceputa la speranza che sa-rebbesi fatta la pace. Venne pertanto a colloquio con Asdrubale, e gli espose quanto eragli stato annanziato da' Romani. Buona pezza su cotal argomento deliberarono, avvolgendosi in dubbii, come in appresso avessero a diportarsi, ben lungi essendo dall' immaginarsi l'avveoire e dal dirigervi i loro consigli. Imperciocchè intorno alla necessità di guardarsi ed a qualche sciagura

che loro sovrastasse non ebbero il benchè minimo so- A. di R. spetto; sibbene avean essi grande brama e volontà di qualche fazione, e di provocar i nemici in un luogo eguale e (11) piano. Frattanto Scipione facea creder alla moltitudine per via degli apparecchi e de' comandamenti, che avesse qualche intelligenza con Utica: e chiamati i tribuni più sufficienti e fidati circa il mezzodì, espose loro il suo disegno, ed ordinò pranzassero per tempo e conducessero le legioni fuori dello steccato; poichè secondo il consueto tutti i trombatori uniti avrebbon dato il segnale. (12) Imperocchè è costume presso i Romani che tutti i cornatori e trombatori suonino presso la tenda del capitano, affinchè in quel tempo collocate vengano le guardie notturne a' luoghi destinati. Poscia fece venire gli esploratori, che mandati avea ne' campi nemici, ed esaminò e confrontò le loro relazioni (13) circa le ambascerie e circa gli ingressi che mettevano agli alloggiamenti, giovandosi del giudizio e del consiglio di Massanissa, pella pratica che avea de' luoghi.

IV. Poichè fu pronta ogni cosa all'imminente bisogna, lasciata nel campo una sufficiente guernigione, andò innanzi coll' esercito, passata appena la prima vigilia: chè i nemici erano circa (14) sessanta stadii da lui distanti. Avvicinatosi a questi intorno la fine della terza vigilia, diede a Caio Lelio ed a Massanissa la metà de' soldati e tutti i Numidi, ed ordinò loro che dessero l'assalto al campo di Siface; esortandoli ad esser uomini valorosi, ed a non operar nulla temerariamente, bene sapendo che, in quanto le tenebre sono d'impediA. di R. 551

mento e d'ostacolo alla vista nelle imprese notturne, intanto hassi a supplire coll'ingegno e coll'audacia. Egli, preso seco il rimanente dell' esercito, andò addosso ad Asdrubale. Avea pertanto determinato di non attaccare, se prima Lelio co' snoi non avessero gittato il fuoco fra i nemici. Con siffatti divisamenti marciava egli a bell'agio. Quelli di Lelio si divisero in due parti, ed insieme assaltarono i nemici. Essendo le tende di tal natura, che parevano fatte a posta perchè il fuoco vi si apprendesse, conforme dissi di sopra, come prima quelli che andavan innanzi vi lanciaron il fuoco che consunse le prime tende, divenne il male irrimediabile pella continuanza de' padiglioni, e pella quantità della materia al fuoco sottoposta. Lelio adunque si stette alle riscosse, e Massanissa conoscendo i luoghi, per cui quelli che fuggivano dalle fiamme erano per fare la ritirata, in essi collocò i suoi soldati. Nessuno de' Numidi ebbe il più picciolo sospetto di ciò ch' era, neppure lo stesso Siface, ma immaginaronsi che il campo ardesse per qualche fortuito caso. Laonde di nulla sospettando, chi dal sonno, chi (15) immersi nell'ubbriachezza ed ancor bevendo balzarono fuori delle tende. E molti calpestati furono da' compagni nelle uscite dello steccato; molti (16) tutt' all' intorno soprappresi dalla fiamma furon abbruciati: quelli che il fuoco scamparono, abbatteronsi tutti ne' nemici, e perirono non sapendo nè che sofferissero, nè che si facessero.

V. Frattanto i Cartaginesi, veggendo il molto fuoco e la grande fiamma che s'alzava, supponendo che il campo de' Numidi si fosse da sè incendiato, alcuni andaron incontanente a recar aiuto; gli altri tutti, corsi A. di R. fuori del chiuso, senz' armi fermaronsi dinanzi al proprio campo, attoniti di ciò che accadeva. Scipione, cni le cose riuscivan (17) non altrimenti ch'egli desiderava. lanciatosi sugli usciti, chi uccideva, chi inseguiva, ed insieme gittava fuoco nelle loro tende. Ciò fatto ebbero i Cartaginesi a sofferir dal fuoco la stessa sciagura, che testè dicemmo aver sofferta i Numidi. Asdrubale desistette (18) subito dall' opporsi all' incendio, perciocchè conobbe dal fatto, come la calamità non era tampoco presso i Numidi avvenuta per caso, conforme avea creduto, ma procedeva dalle insidie e dall' audacia de' nemici; quindi occupossi della propria salvezza, esseridogli a questa ancora rimasa poca speranza. Imperciocchè il fuoco rapidamente dilatavasi, cd a tutti i luoghi d'intorno apprendevasi; i passaggi erano pieni (19) di cavalli, di giumenti, d' uomini, quali semivivi e periti dal fuoco, quali spaventati e fuori di senno; per modo che a quelli ancora che far voleano prove di valore coteste cose riuscivano d'impedimento, e pel tumulto e pella confusione toglievan ogni lusinga di salvezza. Lo stesso era di Siface e degli altri duci. Se (20) non che amendue i espitani salvaronsi con pochi cavalli: le altre (21) molte migliaia d'uomini, di cavalli, di giumenti ebbero sciagurata e compassionevol morte nelle fiamme. Alcuni uomini fuggendo con vergogna ed ignominia la violenza del fuoco, caddero per mano de' nemici, da' quali non solo senz' armi, ma eziandio senza vestiti, ignudi eran uccisi. In somma ogni luogo era pieno d'urli, di strida confuse, di terrore, di strepito immenso,

A. di R. ed insieme di fuoco divoratore e di fiamme strabocchevoli; delle quali cose una sola basterebbe per isbigottire
Puniana natura, non che tutte inaspettatamente concorse. Il perchè siffatto avvenimento non può neppure
per esagerazione esser paragonato a checchessia: tanto
superava esso in orrore tutte le gesta anxidette. Laonde
quantunque Scipione molte cose ed illustri abbia operate, questo fatto mi sembra il più bello ed il più mara-

viglioso di quanti egli ha eseguiti.

VI. (22) Del resto sopraggiunto il giorno, ed i nemici essendo parte periti, parte fuggiti a precipizio, aringati i tribuni, si mise incontanente ad inseguir coloro che la davan a gambe. Dapprincipio il Cartaginese (22) attendevalo, quantunque giunta gli fosse la nuova del suo arrivo; e ciò fece affidato nella fortezza della città. Ma poscia osservando che gli abitanti ammutinavansi, spaventato della venuta di Scipione, fuggi con quelli che eransi colà ricoverati, i (24) quali sommavano cinquecento cavalli, e circa duemila fanti. Gli abitanti di comune accordo si diedero alla discrezione de' Romani. Scipione questi risparmiò, ma due città vicine concedette in preda alle legioni; ed eseguito ciò si ridusse agli alloggiamenti di prima. I Cartaginesi cui l'impresa era riuscita contraria alla speranza che dapprincipio ne aveano, furono molto dolenti del caso. Imperciocchè laddove speravano d'assediar i Romani, rinchiudendoli nella rocca ch' è ad oriente d'Utica, (25) nella quale aveano le stanze, per terra cogli eserciti, per mare colle forze navali, ed avendo a quell' uopo fatti tutti gli apparecchi: l'aver ora non solo contra ogni aspettazione ed

attesa ceduta la campagna agli avversarii, ma l'aspettar A. di R. eziandio fra poco di venir in pericolo essi stessi e la patria, al tutto li atterriva e scoraggiava. Tuttavia costretti dalle circostanze a far qualche provvedimento ed a prendere consiglio sull'avvenire, era il loro senato pieno di dubbiezze, e varii e confusi partiti proponeva. Conciossiachè alcuni dicessero doversi mandar ad Annibale e chiamarlo dall' Italia, non restando altra speranza se non se in quel capitano e nelle forze ch'egli aveva seco. Alcuni volcano che si inviassero a Scipione oratori pella tregua, e per parlare di pace e di trattati. Altri confortavano alle armi, ed avvisavano che si accozzassero forze, e si mandassero ambasciadori a Siface, il quale erasi h (26) presso in Abba ritirato, e raccoglieva quelli che aveano scampata la strage. Questa sentenza finalmente prevalse. Ragunaron adunque forze, e fecero uscir Asdrubale. Mandaron ancora a Siface, pregandolo li soccorresse, e perseverasse nel divisamento di prima, dovendo il lor capitano ben presto unirsi a lui coll'esercito.

VII. Il capitano de' Romani era, a dir vero, occupato nell'assedio d' Utica; ma udendo che Siface erasi fermato, e che i Cartaginesi ragnnavan di bel nuovo un esercito, più sollecito usciva (27) de' quartieri colle forze ed attelavale innanzi ad Utica. Distribniva ad un tempo (28) parte delle spoglie, e (29) licenziava i mercatanti con lucro: perciocchè promettendo il conseguito prospero successo un ottimo esito di tntta la guerra, i soldati in poco pregio tenendo la preda che possedevano, di buon grado la vendevano a'mercatanti. Al re de'

4. di R. Numidi ed a' suoi amici parve dapprincipio di continuare a far la ritirata verso casa; ma essendosi abbattuti a' Celtiberi intorno ad Abba, i quali erano di fresco stati condotti da' Cartaginesi in numero d' oltre quattromila, affidati in queste braccia, fermaronsi e ripresero alquanto d'animo. Tra per costoro, e pella giovinetta, ch' cra figlia del duce Asdrubale, e moglie di Siface, conforme dissi di sopra, e lo pregava ed assiduamente supplicava di (30) rimanere e di non abbandonar in cotal frangente i Cartaginesi, il Numida si persuase, e diede retta alle richieste che venivangli fatte. Nè poca speranza procacciaron eziandio i Celtiberi a' Cartaginesi; sendochè (31) annunziavasi esserne diecimila in luogo di quattro, e predicavansi irresistibili nelle battaglie, e per valentia, e per armadura. 1 Cartaginesi adunque inanimiti da questa voce e dal discorso ch' erasi sparso pel volgo, rinfrancaronsi doppiamente a mettersi di bel nuovo in campagna, Finalmente dentro trenta giorni eressero uno steccato ne' così detti (32) Campi grandi, ed attendaronsi insieme co' Numidi e co' Celtiberi, sommando tutti non meno di trentamila nomini.

VIII. Le quali cose come prima si riseppero negli alloggiamenti de'Romani, Scipione s' accinse ad uscire co' suoi, ed ordinato a quelli che assediavan Utica, ed a' comandanti dell'armata navale ciò che avean a fare, mosse di là con tutto l' esercito spedito. Giunto il quinto giorno a'Campi grandi, ed avvicinatosi a' nemici, il primo di alloggiò sorra un colle, da trenta stadii distante dagli avversarii; il (33) susseguente, disceso al piano, e collocatisi dinanzi i cavalli, alloggiò l'esercito (34) den-

tro allo spazio di sette stadii. I due di appresso resta- A. di R. rono colà, tentandosi alcun poco con reciprochi badalucchi; ma il quarto usciron amendue con proponimento di combattere ed ischieraronsi, Publio pertanto mise semplicemente, secondo il costume de' suoi, nelle prime file le insegne degli astati ; dietro ad esse quelle de' principi, e nell' ultimo luogo alle spalle collocò quelle de' triarii. I cavalli italiani pose nell'ala destra, i Numidi e Massanissa nella sinistra, Siface ed Asdrubale schierarono i Celtiberi nel centro di rincontro (35) alle coorti romane, i Numidi nell' ala sinistra, ed i Cartaginesi nella destra. Nel primo incontro la cavalleria italiana fece piegar i Numidi, e la gente di Massanissa i Cartaginesi, come quelli ch' eran già avviliti pelle frequenti rotte toccate. I Celtiberi pugnarono valorosamente, cutrati in mischia co' Romani; perciocchè nè fuggendo aveano speranza di salvezza, attesa l'imperizia de' luoghi, nè cadendo vivi in potere de' nemici per cagione della loro dislealtà verso Scipione, dal quale non avendo sofferto trattamento ostile negli affari di Spagna, riputavansi venire contro la giustizia e la fede ad unir le loro armi co' Cartaginesi a danno de' Romani, Nell' atto pertanto che le ale piegavano furon essi da' principi e da' triarii circondati, e tutti colà tagliati, tranne pochissimi. (36) Per tal modo periron i Celtiberi, avendo prestati grandi servigi in (37) tutto il fatto a' Cartaginesi, non solo nella battaglia, ma eziandio nella fuga. Imperciocchè se i Romani non incontravano questo impedimento, ed inseguivan immantinente i fuggenti, pochissimi degli avversarii sarebbono scampati.

A. di R. Ora pell' indugio che questi frapposero Siface co' caval-551 li fece salvo la ritirata a casa, ed Asdrubale con quelli ch' erangli rimasi in Cartagine.

> IX. Il capitano de' Romani, poichè ebbe fatte le acconce disposizioni intorno alle spoglie cd a' prigioni, convocò il consiglio, e deliberò circa la condotta da tenersi in appresso. Fu adunque deciso che (38) Scipione con una parte dell' esercito girasse pelle città; e Lelio e Massanissa, presi seco i Numidi ed una parte delle legioni romane, tenessero dietro a Siface, e non gli dessero tempo di pensare a' casi suoi e di far apparecchi. Fatta questa deliberazione i duci separaronsi; gli uni inseguirono Siface colle anzidette milizie, ed il capitano andò a prendere le città. Delle quali alcune s'arrendettero spontaneamente a'Romani per (30) paura. le altre furono prese colla forza, per assedio (40) o d'assalto. Era tutto il paese preparato ad un cangiamento, come quello che (41) immerso trovavasi in continue vessazioni e tributi pelle lunghe guerre di Spagna. Ed in Cartagine, ove già prima era grande trambusto, crebbe allora viemmaggiormente la confusione, avendo essi pella seconda volta toccata una tanta rotta, e rinunziato oramai ad ogni speranza. Tuttavia quelli fra i consultori che mostravansi più animosi avvisarono, che colle navi si andasse addosso a coloro che assediavan Utica, (42) si tentasse di scioglier l'assedio, e si combattesse per mare cogli avversarii, che preparati non erano da questa parte. Stimaron eziandio che si mandassero ambasciadori ad Annibalc, e che senza por tempo in mezzo di questa speranza ancora si facesse prova.

Conciossiachè ragionevolmente amendne le imprese po- A. di R. tessero fornir grande opportunità alla salvezza. (43) Di- 551 cevan alcnoi le circostanze non ammettere cotesti divisamenti, ma doversi afforzare la città, ed apparechiarsi ad un assedio: chè molte favorevoli occasioni spontaneamente offerirebbonsi, ove fossero unanimi. (44) Esortavan ad un tempo a deliberare circa la pace e quelle condizioni, per cui liberarsi potessero da' presenti mali. Essendosi fatti molti discorsi su questi particolari, vinsero tutte le sentenze.

X. Ciò stabilito, quelli che navigare doveano in Italia dalla cnria recaronsi tosto al mare, ed il capitano dell'armata alle navi. Gli altri provvedevano alla sicurezza della città, ed assiduamente occupavansi delle cure parziali. Scipione, essendo già l'esercito pieno di preda, attesochè nessuno resisteva, ma tntti cedevano alle sue imprese, risolvette di mandare la maggior parte delle spoglie là, ove dapprincipio lasciate avea le bagaglie, di occupare coll' esercito spedito gli alloggiamenti di Tunesi, e d'accamparsi al cospetto di Cartagine; supponendo che per tal guisa sovrattutto li avrebbe riempiuti di terrore. I Cartaginesi adunque dopo pochi giorni ebbero pronte nelle navi le ciurme e le vettovaglie, ed acconciaronsi a metter i vascelli in mare, e (45) ad eseguire ciò che in cotal frangente richiedeasi. Scipione venne a Tunesi, e fuggendo al suo arrivo la guernigione, occupò il luogo. (46) È Tunesi distante da Cartagine da centoventi stadii, e vedesi da pressochè tutta la città. Eccellenti sono le sue fortificazioni, e per natura, e per arte, conforme abbiam detto di sopra. Appena ebbero i Ro55 ı

A. di R. mani piantato il loro campo, che i Cartaginesi salparono, (47) navigando alla volta d'Utica. Publio veggendo l'appressarsi degli avversarii, e temendo non alla sua armata ne accadesse qualche sinistro, turbossi, essendo quella senza sospetto e non preparata ad un imminente attacco. Il perchè, ritornato a' suoi alloggiamenti, affrettossi a soccorrer i suoi. E trovate le navi coperte, per rizzar ed accostare le macchine e per ogni altr'nopo d'assedio bene e convenientemente allestite, ma non punto apparecchiate ad una battaglia; laddove l'armata degli avversarii nel corso di tutto l'inverno era stata a questo effetto provveduta: rinunziò al disegno d'uscir in alto mare e di combattere, ed (48) accostati a terra i vascelli coperti, vi pose intorno le navi da carico in tre e quattro file; (49) poscia tolti gli alberi e le antenne, legò a queste i primi fortemente.

> XI. Polibio nel libro decimoquarto scrive, che (50) Filone fu adulatore di Agatocle figlio d' Enante, sozio del re Filopatore. (Atenco, vi, 13).

> Polibio nel libro decimoquarto delle Storie dice, che a Clinunte, la quale prestava a lui (a Tolomeo Filadelfo) ufficio di coppiere, erano consecrate molte imagini in Alessandria d'una sola tonaca coperte, e con un nappo in mano. È le più belle fra quelle di sua casa, proseguisce lo stesso, non (51) appellansi co'nomi di Mirtione, di Mneside e di Potina? sebbenc Mneside e Potina furono sonatrici di flauto, e Mirtione (52) una delle pubbliche bagasce. E (53) Agatoclea amica del re

Tolemeo Filopatore nol tenne forse in suo potere e A. di R. sconvolse tutta quanta la reggia? (Lo stesso, lib. xm, 551 c. 5).

(54) XII. Io (55) veggo alcuni che dubbiosi ricercano, perchè noi scrivendo gli avvenimenti tutti anno per anno di (56) confronto, intorno a quelli dell'Egitto soltanto deduciam (57) ora la narrazione da tempi cotanto remoti. Ma noi l'abbiam fatto per coteste cagioni. Il re Tolemeo Filopatore, sul quale al presente aggirasi il nostro discorso, poich' ebbe terminata la (58) guerra circa la Celesiria, toltosi da tutto ciò ch'è onesto, si volse ad una vita lussuriosa, e tale, quale abbiamo testè esposta. Tardi pertanto costretto dagli avvenimenti, cadde (59) nella guerra che or abbiamo riferita; la quale oltre alle crudeltà e scelleratezze che mutuamente vi furon esercitate, non ebbe nulla che degno fosse di menzione, o alle battaglie campali, o alle navali, o agli assedii si riguardi. Il perchè mi corse alla mente, che così a me scrittore riuscirebbe più facile, come a'leggitori più istruttiva la narrazione, ove non facessi la sposizione toccando ciaschedun anno le gesta minute e non meritevoli d'attenzione, ma tutto in una volta e quasi in un corpo riducendo la condotta di questo re, la relazione componessi. (60) (Il rimanente è da cercarsi, perciocchè mancavano quarant' otto fogli, ne'quali contenevansi le cose di Tolemco e d'Arsinoe.)

Estr.

## SOMMARIO

## DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUARTO.

#### Scirione in Africa.

Assents Utica - Spera di riconciliarsi con Siface - Esplora i campi de' nemici - Tiene a bada Siface con ambascerie - Accampamenti d'Asdrubale e di Siface (§ I.) - Scipione simula una evoluzione contro Utica - E tratta ad un tempo con Siface per via d'ambasciadori - Tronca le ambascerie (§ 11.) - Siface delibera con Asdrubale - Scipione prepara un inganno - La sera si danno presso i Romani i segni cogli strumenti da fiato (§ III.) - Scipione arde gli accampamenti de' nemici (§ IV.) - Siface ed Asdrubale scampano con pochi. - Scipione ritorna vincitore nel campo (5 V.) -Costernazione de' Cartaginesi nella città - I Cartaginesi a consiglio - Abba luogo forte (5 VI.) - I Cartaginesi ristorano le loro forze - I Celtiberi giungon opportunamente. - Campi grandi (§ VII.) - Scipione va incontro a'nemici -E li rompe in battaglia ne' Campi grandi - Tutti i Celtiberi periscono (§ VIII.) - Lelio e Massanissa inseguono Siface -Scipione soggioga le città - Ultimi consigli de' Cartaginesi (§ IX.) - Scipione occupa Tunesi - I Cartaginesi assalgono l' armata di Scipione (5 X.)

### TOLEMEO FILOPATORE, SE D' EGITTO.

Agatocle adulatore di Tolemeo Filopatore (5 XL) - Clinunte amica di Tolemeo Filopatore - Agatoclea (5 ivi.) - L'autore abbraccia in questo libro gli affari dell'Egitto di molti anni (5 XLI)

### ANNOTAZIONI

#### AGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUARTO.

Abbracciava questo libro gli avvenimenti della seconda guerra punica contenuti nella prima metà del lib. xxx delle storie di Livio, cioè a dire sino al cap., 26; quindi trarsi debbono da questo autore le notirie circa i fatti alla mentovata guerra appartenenti, che priguiria de' tempi mancano nel Nostro. Ma irreparabil è il danno che deriva alla storia dalla perdita quasi cotale di quella parte del presente libro, nella quale narravansi i casi dell' Egito sotto Tolemos Fishedlo pel corso di ben quattordici anni: che tanti passarono dalla battaglia di Raffia accaduta l'anno di R. 557 e descritta da Polibio nel lib. v sia al tempo a cui giungono le relazioni di Polibio in questo libro. Nesusa altro scrittore a noi pervenuto ne parta, se si eccettimo i pochi cenni che ne di Giustico (xxx, 1, 2).

(i) I Consoli. Erano questi Ga. Servilio Cepione e C. Servilio Genino, secondoche řidrive Livio (xxx, 1). Il primo combateva ne' Bruzii cogli avanzi dell' esercito d'Annibale; I 'altro trovavasi colla sna gente in Etruria, dove non v'avez guerra, ma dal quale passe ernon più vicini a passare nella Liguria che Magone cartaginese, approdato colà con una fiotte, tratta aven nel suo partito (Livio xxx, 5, 38).

(2) La fanciulletta. Sosonisha, figlia d'Aadrubale figlio di Gescone, la quale era stata data in isposa a Siface, pazzamente di imnamorato, affinché questo re Numida si unisse alla causa de Cartaginesi. Per instigazione del padre indusse costei il marito,

POLIBIO, tom. F.

ch'era allesto de'Romani, a mandar ambasciadori a Scipione che il distogliessero da passar in Africa; ma il duce romano astutamente fece creder a' suoi, che Siface lo incoraggiasse al tragitto, e deluse così le trame de'barbari (Liv. xxix, 23 e seg.)

(3) Natara facilmente sasievole, φυτική κέγτασμα in chiama Polibio con evidentissimo sostantivo ch' Esichio spiega μμαθα κέγκοθαι καρειτέμετεν Γαχίσετ Seziato presto, appena toccata la coza. Nella nostra favella non v' ha modo di render esattamente tiffatta idea.

(4) Sface nelle ambasciate. Costui non avea per anche calata visiera, ed infingendosi mediatore tra i Romani ed i Cartaginesi non mirava che a guadeguar tempo ed a mendicare pretesti per venire ad tun'aperta rottura; ma Scipione con rigiri vieppiù astuti gli guasto il disegno.

(5) Uomini accorti, ec. Livio (xxx, 4) cosl racconta la faccenda Cum legatis, quos mitteret ad Syphacem, calonum loco primos ordines spectatae virtutis atque prudentiae servili habitu mittebat (cogli ambasciadori che mandava a Siface spediva egli inluogo di bagaglioni soldati de' primi ordini di specchiato valore e di prudenza). Ora erano i bagaglioni (calones) realmente di condizione servile, conforme osserva il Forcellini (Lexic, tot, latinit.). e poteano, senza dar ombra, fingersi addetti pe' ministeri più bassi al servigio degli ambasciadori. Polibio pertanto, stando al senso apparente del testo: Tires pir lar menyualizar, ive de nal olealioliză, sembra che di coteste spie faccia due classi di persone, le une militari pelle cognizioni alla milizia spettanti che per mezzo di loro volca procacciarsi, le altre non tali, ma avvedute affine di penetrare ne' consigli de' nemici. Livio, è vero, attribuisce i no due qualità, l'una militage, virtus, l'altra civile prudentia, ed in ciò s'accorderebbe col Nostro; ma egli le unisce amendue in nomini tolti da' primi ordini della milizia, lo che ba molta probabilità, non comprendendosi chi potessero essere cotesti esploratori non militari versati in pubblici affari (che tal è la forza di #paymalinos presso il Nostro). Egli è perciò che io

non approvo la traduzione latina di questo passo: Partim spectatae prudentiae viros, partim etiam milites (parte uomini di specchiata prudenza, partie esiandio soldati), e spiego il testo per modo, che coal il upappualitai (somini accorti) come lo ripal'anitais sino relativi alla tesse persone, ficendo significare al secondo di questi vocaboli, non già semplicamente uomini miltari; chè per esprimer ciò ripalialina avrebbe scritto Polibio; sibbene dando alla desinenza in tast lo stesso valore ch' essa ha nel upappualitai, persono di singolare pertita nell'arte militare, quali case dovano pell'apputo i primi ordinea, che chiamavansi ancora ordinum ductores, conduttori delle file: ufficio che non affidavasi se non se asoldati di sperimentato valore e prudenza. È adunque da rigettarsi ia correzione dell'Usini in ripalialita; (soldati gregari), e quella dello Schweigh. in riparappusa; (soldati d'ordine sucretor), e da riscorris la lezione del codici.

(6) Gli accessi. Il sairis è la scrittura volgata, che lo Schweigh. 
nelle note appiè di pagina e nel vocabolario in tentato di cangiare in "paesilus", comechì nel comentari egli approvi la lezione
del testo nel senso di ezitus (neicle). Ma sebbene Livio (1. c.) scrisse
aditus ezituagne omnes, non dovesia perciò lacciuro correre un rocabolo cui male conviensi il significato dell' ezitus liviano, esprimendo esso più presto avanamento, progresso. Il perchè i
adotto l'ennendazione "paesilus", e credo ch'essa corrisponda all'aditus di Livio, il quale per luvisir, ingressiones (entrate)
pose ezitus, lo che al postutto si riferiace alle medesime strade,
pelle quali non meno s'entra che si esco. Oltrechà non cra la
nuaggior o minore difficoltà dell'accesso a' campi c'ircostanza da
tacersi; e diffatti veggiamo poc' appresso che più agevol era l' avvicinaria al campo di Siface.

(2) Fornité. Non piacque al Reiske ed allo Sehweigh. il dativo Tasl'inar riferito a siar (navi); ma se questi commentatori avessero avuti insanzi agli occhi due testi della Ciropedia (viu. 5): Γλεν δ'ίσπους — χαλαείς σημβλήμαες: παθισκυέσπες εντ. 1, 46: πλειστες δ' πλειστες δ'

avrebbon essi conocciulo che il verbo zalirassa (d. qui usato da Polibio si contruice molto bene coll'accastativo del subbietto, armato o fornito, e col dativo dell'armamento o fornitura, e viceversa ancora; nè avrebbono suggetito, il primo di serviere àsr l'alisar avalisariera, el altro di dar a nalirasiza(; il senso di preparare, mettendo i ali innanzi al Tallass, e ficomdo dire a Polibio: Prepara oppra queste.

(8) Con molta ippan. Non v' ha ragione d'alterare la scrittura del testo, quando le si paò dare un significato plausibile. Quindi io ho lanciato il πελε//μαν volgato, adottando la spieguione che ne fa l'Ernesti, ed ho rigettato il πελε/λερ propose dal Reiske, che spiega quento vocabolo studiose, dilignete, propose oda Reiske, ed il φελε/λερ dello Schweigh. che lo interpetra impensiore studio con grande impegno.

(g) A' suoi. Legigendosi nd testo il solo segnacaso l'air senza il correlativo nome, sospettò il Gronovio a buon dritto che vi mancassa qualche cosa, ed io non sarei alieno dal credere che il sostantivo omesso nia θυ'κρίετε, od altro simile. Se non che considerando che Polibio altrove (кит, 5, т.х.т., 7), uno la frese testifeste l'air saspiri per tare in osservazione, cogliere l'opportunità de' tempi, non è improbabile che molto più corrotta di quanto credosi sia la lezione de'codici, e che in longo di quanto credosi sia la lezione de'codici, e che in longo di ripolitativa nalla l'a l'a "l'a" alla l'air sapita salativa nalla l'air qualtiva santiva nalla l'air qualti non la l'apportunità che presenterebbe l' azione. Ma riflettendo dall'air conto che nella prima emendazione non fa d'unpo che d'interpolare una sola voce, e che il senso il quale ce risulta meglio adattasi a quanto segue, che ricevendo l'altra lezione, mi sono nel volgarizamento attento al la prima.

(10) Che fermasse i truttati. À detta di Livio (xxx, 4) avean i Cartaginesi, osservando che i Romani manifestavano grande desiderio pella pacc, aggiunto al lor assenso alcune ingiuste condizioni; la qual circostanta scuserebbe maggiormente Scipione delle riconitaciate ostilità che non il pretesto della disapprovazione del consiglio fattogli addurre dal Nostro.

- (1) Eguale e piano. I libri hanno parte iraμαλλα, parte iriquaλα; voce che non trovani presso affro autore, e che nesun lessioografio conoce. Tuttavia riscontrandosi essa in tutti i codici, convien credere che sia storpitatra di qualche altro termino, ed a me sembra aver il Cassath. colto nel segno feerandone irea παλ i μαλλα, che io ho renduto verbalmente senza timore d'introdure una intulti ripettiono; guale essando un terveno che non ha intoppi, e piano quello che non devia dalla linea orizzontale.
- (12) Imperocchè, ec. Questa incumbenza aveano i centurioni della prima insegna de' triarii, conforme riferisce il Nostro nel lib. vz, 34, 35.
- (15) Circa le ambaserie. Io non so dar torto all Ursino il quale conservò le parole wipì Töx στιρερία che recano tutti i codici coll'eduisone Errugiana, chiare essendo che Scipione informossi dagli esploratori di quelle cose ch' erano state vedute presso Siñace el i Cartagiani nelle ambaserie cui erano stati dati per compagni. Quindi ho rigettato il waysiār (strade) del Cassab., il wystārus (arcade) del Reinke, ed il wystāraba (Rossab, il wystārus (arcade) del Reinke, ed il wystāraba (Rossab, il wystārus (arcade) del Reinke, ed il wystāraba (Rossab, il wystārus (arcade) del Rossab, il wystārus (arcade) del Rossab, il wystārus (arcade) del Rossaba (

(14) Sessanta stadii. Sette miglia dice Livio (xxx, 5), equivalenti a cinquantassi stadii. Del resto ha lo storico romano pressochè copiata dal Nostro tutta la relazione di questo assalto; se non che questi, seguendo il suo instituto, è molto più esatto nel descrivere le disposizioni militari, e quelli che volgarmente chiamansi dettugli dell'azione.

(15) Immersi nell' ubbriachessa. Non può negarii che l'espressione ărăpă 771, nasta qui al Nostro, non abbia dello strano. Significa essa verbalmente, massimamente ancora, lo che sembra involger contraddizione, non potendo al massimo grado coaveair una modificazione che denota progressione ed aggiunta. Il perchè vollero alcuni toglicre la particella 71, opponendosi loro per-

santo lo Schweigh., il quale in difesa di lei adduce altro testo simile di Polibio nel sib. xy. c. 6. Ma in nou cerelo che simili aireno amendue i testi, dappoichè nel secondo dove leggesi, àsquès 7iì sai viv, 17iì neo all'asquès, sibhene el sai vi si massi a riferire, ed il sesso che ne risulta si è: adesso ancora massiramamente (siamo in pericolo). Per la qual cosa io ho qui negletta la particella aggiuntura, e parnic che cull'àsquès padvarajara. Polibio significar volesse, che parte de' Nomidi i quali asluarono fuori delle tende, nell'atto che vi si appalesò il fuoco, erano nel sommo dell'abbrachessa. E forse trovesì 1717 fuori di luogo, dovendosì trasportare accanto al wisnite, ove figura molto meglio, ed ove no ipure na volguirzameneo il Palpiam collosca.

(16) Tut all'intorno soprappresi. Ho ritenuto il στιειαθαλαφβίτια dello Schweigh., che oltre all'autorità d'alcuni buoni
codici ha in suo favore la ragionevolezza del seuso che n'emerge,
a fronte del poco garbo che ha l'emendazione del Gronovio conservata dall' Ermenti, i quali arendo trovato nella edizione del
Cassub. 15 στρι καθαλιεβλίτιε (πείτεί που correpti conforme
tradusse questo autore) contentaronsi di scrivere καλαλοφβίτιε
de καθαλαμβάτιε sopraggingner»), per modo che avrebbe
scritto Polibio molto goffamente: Sorpresi dal fiuoco perirouo
dalla fiamma.

(17) Non altrimenti. Male, per mio avviso, rendettero i traduttori latini l'árant; che qui scrisse Polibio per quasi; dappoichè non quasi, ma al tutto procedevano gli sfari siccome Scipione bramava. Il perchè meglio s'addice al mentorato vocabolo il senso di árant, quemadmodum, haud secus, ed io l'bo adottato.

(18) Sabito. In tutti manoscritti e nelle prime edizioci leggoni le parole àviista, ivaius separate da una virgola, ma l'Ernesti avvertito dal Reiske soppresse la interpuazione, finendo significar ad amendue le veci statim e vestigio, e fu egli seguito dallo Schweigh. Dura, a dir vero, è cotesta ripetizione, anzi in contraddizione col fatto, dappoiché Astrubale non nel primo momento in cui s' avvide dell'incendio, ma sibbene dopo aver conosciuto ch' esso era prodotto dallo insidie e dall'audacia de' nemici, ordinò a' moi che non vi si opponessero. Laonode in non torrei ad a'1/3»: il significato suo più conune, da quel luogo, indi, o meglio per tal regione, siccome appunto lo spiegò lo stesso Schweigh. nel lib. 11, 9, scrivendo ex eo ipro statin; della quale interpretazione dimenticatosi egli addusse poscia lo stesso passo in difesa della uova o pionico ed a lui sostenta.

(19) Cavalli. Bene osserva il Reiske, che questi nou erano già i soldati a cavallo compresi negli momini appresso mentovati, ma i cavalli da guerra (fuggiti probabilmente senza i loro padroni); laddove i giumenti erano cavalli da soma e da carro.

(ao) de non che, ec. Livio (xxx, 6) è qui molto esatto nel ri-ferire il nuamezo degli unonini el degli animali periti e presi. Il Nostro ha anato meglio d'estendersi nella descrizione di si orrida scena, chi egli infaiti, secondo il suo costume, pone colla meggior evidena sotto gli occhi a'suoi leggiori, dandone al duce romano quel merito che derivargli dovea da azione tanto segnalata.

(21) Molte migliaia. Nel testo è μυρίωδες, decine di migliaia, le quali secondo Livio (l. c.) sommavano quattro, eguali a quaranta migliaia.

(22) Del resto, ce. e Avanti questo capitolo abbismo ponti de segoi di lacana, seguendo Guglieno Xilandro, il quale nel margiae della versione tedesca avverti chiaramente che manca in questo luogo una particolla della narrazione, che debb' essere supplita da Livio. Lo che hassi adi intendere dal namero degli accisi e di poche altre cose che riscontransi in Livio (xxx, 6) ed in Appiano (Puoto, c. 25 e seg.), e che l'epitomatore ha omesa ». Schweigh. Non è pertanto impossibile che Livio abbis tratte le notizie che qui non leggonsi da qualche altro stroico. Infatti se l'olibio in alcina parte perduta del presente capitolo avesse annoverati i morti ed i prigioni, non avrebb' egli detto sonomariamente che amendate i capitanti salvaronzi con moditi

cavalli, e che le altre miriadi d' uomini, di cavalli e di giumenti ebbero miserevol morte nelle fiamme. Il perchè io non ho interposto fra questo capitolo e l'antecedente nessun indizio di testo difettoso.

- (23) Attendevalo. Dove? Ce lo dies Livio (xxx, 7): Rendru-bal ex fuga cum paucis Afronum urbem proximam petierat. (Asdrubale erasi dalla fuga con pochi recato nella città più vicina degli Africani). E da Appiano (Punic. 24) asppiamo che questa città chiamvasi Anda. Quindi non possono manare nel testo molte parole conforme suppone il Reinke; forse soltanto iv Arle.
- (24) I quali sommavano, ec. Erano questi, secondochè ne insegua Livio (l. c.), tutti quelli che sopravanzarono alla strage.
- (25) Nella quale avano le stanze. « Coteste stanze acquistarono celebrità presso i posteri, ed ebbero il nome di Castra Cornelia e Corneliana, le quali, conforme apparisce dalle testimonianze degli antichi scrittori che Cellario raccolse nella Geogr. antic, lib. vv., c4, erano all'oriente d'Uica cone sasa non deconfondersi quel colle del quale Polibio fece menzione di sopra al cap. 2, e che sembre assere stato situato più verso il mezzodi d'Uica ». Schweigh.
- (a6) Li presso in Abba. Secondo Livio (I. c) erasi Siñace farmato in un luoça afiorato distante otto neiglia del campo. Il qual sitenzio dell' anzidetto storico circa il none di cotesto luogo, ed il non trovarsi quello di Abba presso nessun geografo antico fanno supporre ch' esso fosse di poca considerazione. Del resto doves questa città giacere fra Castra Cornelia e Cartagine, dappoichè non v'ha dubbio che Siface in ritirundosi non siasi avvicinato non v'ha dubbio che Siface in ritirundosi non siasi avvicinato qual cosa io approvo la scrittura dell' Ursino, riceruta dal Cassab, che al avitares de'libri (ritenuto dallo Scaligero, e male apiegato non longias 2 non più luogi) sossitui avase/as, dappresso.
- (27) Usciva de'quartieri colle forze. Il testo ha semplicemente

attenuto alla spiegazione che di questo luogo dà lo Schweigh., il quale riflette benissimo che gli avvenimenti qui narrati ebbero luogo in primavera.

(a8) Parts della spoglia. Pa arbitrio del Cassub., adottato dallo Schweigh., lo scrivere 7à 7à π λαβέρεν, quando nessuno de' codici ha l'articolo 7à. Al Reiske pertanto non dispiacepte la scrittura volgata, in cui egli ravvisò una elissi. Ed infatti Appiano (Punic. 23) arrar che Scipione non tutta la preda dispensò ai soldati, ma che la roba più preziosa mandò a Roma. Ora, quantunque la costruzione dell'articolo neutro col genitivo della cosa in losgo del nominativo sia molto famigliare a Polibio, non a impossibile che qui fosso omesso il vocabolo μερετ, o veramente, se pur vogliasi introdurre il 7à, il superiativo πλείπει genomico con tal frase il Nostro che la maggior parte della preda fu concessa s' soldati. Più sotto al cap. x leggesi nello stesso senso 73 7à π λαβέρει πλείει.

(a) E licenziara, cc. Qui ancora pretese il Cassub. d'emendera il testo ontetendo il più be in tutti i libri î far ñì» e di pawişsar. Ma il Reiake, che conservata volle questa particella, suppose che mancasse quella parte del discorso in cui entrar doves il ñ, che sempre sussegue al pix, p. c. ñì», piñ, r. piñ, licen i san, rì/(c, s. ñ. x., i soldati arricchi el i mercatanti, ce. Ma a mic credere non y' ha biospo di cotetta aggiunta, quand'anche lasciar si voglis il pin, trovandosi talvolta questa congiuncione assoluta presso i migliori autori.

(30) Di rimanere. Per quanto il Reike s'affaichi in difendere P: sinas (credo, stimo) che hanno qui tutti i codici in longo del pairus sontiunitori dall' Ornini, e dal Cassub. in poi da tutti gli editori di Polibio adottato; il senso che risulta dalla scrittura volgata non lascia d'asser oltremodo strano, esprimendo esso che l'instante supplicare della moglie di Siface non era cosa avvertat dalla tradizione, ma congettura dello storico. Le parto di Livio (xxx, γ) sono un'amplificazione di quanto dice il Nostro, ed il λιπαριένε è reco per plena laccymarum obtestana, senza classola di dibbitazione.

- (31) Annantiovaci. Il testo ha intipophan, onnanciasono, dove, a detta dello Schweigh, sottinenousi i duci del Cartaginesi o la fama. Ma per mio avviso, cotale supposizione non è pueto necessaria, dappoichtè è proprietà della lingua greca l'esprimer l'impersonalità col plurale delle persone; il quale modo non è esimolio alieno dall'uso della nostra faretta.
- (51) Campi grandi. Questi erano secondo Livio (xxx, 8) sinisi appii d'iua colliu a distante quatro miglia circa dall'accampamento del re, dove Scipione erasi fernato col nerbo del l'esercito il giorno inannii alla sua calata negli austidetti Campi. V. il Nustro al principio del cap. seguente.
- (55) Il susseguente. Stando alla relazione di Livio (l. c.) era Scipione in quel giorno disceso soltanto colla cavalleria, e l'avea consumato in avvisaglie, avvicinandosi tratto tratto all'accampamento de' nemici.
- (54) Dentro allo spasio di sette stadii, cioè a dire vella distanza di sette stadii d'a menici, lo che fa chiamentes conoscere l'abbaglio di Livio, essendo il colle dov'egli fa fermare l'esercito, mentrechè la cavalleria combatteva nel piano, bea trenta, e non sette, stadii disosto degli alloggiamenti degli avversarii. Ella è poi un'altra quistione, se colla maggior parte de' codici e colla prima edizione abbiasi qui a leggere: up s'p'strus: u'al' al'alizio. Tale i in su'al a u'alizione della collegate un su'alizione su'alizione della collegate della cercito romano, e questo o schierato fosso od accompato, ne risulta sempre una disposizione diversa da quella che Livio scenna.
- (35) Alle coorti romane. Lo Schweigh. correggendo si stesso nelle note vuole che al cohortium romanarum da lui scritto nella traduzione si sostituisca manipulorum romanorum, essendo, dic'egli, emilpa che qui tua Polibio lo stesso che equafa. Ma ya celi errato, dappoiche schleme, conforme ogservanimo nella no-

ta 85 al lib. vi, suripa e semaia sovente dal Nostro si confondano, nel lib. xi, c. 23 è da lui equiparata la suripa alla coorte. V. la nota 106 allo stesso libro.

(36) Per Lal modo. Livio che la pressochè colle parole del Nostro espressa la battaglia qui narrata, omise quella importantissima osservazione, che pur era una conseguenza naturale della disperazione colla quale i Celtiberi, conscii del loro tradimento e certi di non trovar perdono, avena combattuto.

(57) In tutto il futto. Non ho creduto di dover trascurare il πα<sub>1</sub> s'ans re leggesi in tutti i codici dopo μεγάλεν, per quanto da coteste parole senza emendazione ed aggiunta non si cavi senso alcuno. Lo Schweight, che non le ricevette nella sun traduzione, suppone che Polibio scritto abbia na l'axe, re apiega λάα χειδα mazimi momenti opera, opera quae ad ipsam rei summam plurimum contulti (opera di grandissima importanza, che molitsimo contribuì alla somma dell'affare); ma a me senhivo più versimile la congettura del Reiske, che vi si debba sottintendere o support omesso Τ̄<sub>x</sub> veglés; (al fatto).

(38) δοίριοπο con una parte dell'esercito. Errones al cetto è la meritura volgata δυσάμεια. To a più revespivățures, ma non hene, secondoché lo stimo, emendolla îl Reiake, al Tos μὰ sostituendo μάτισι (circostarus affatto superflua da notarsi, anti contraria a quastoi dicesi stosto, che Scipione ben lungi dal restare colă şirar dovea pelle citât con parte dell'esercito. Più presto crederci che Pay μα is nia e Codici una visiona ripetizione delle stesse parole che leggonsi poco prima (Τον μὰ τριμαγικα το επίσε το επίσε

(39) Per paura. Livio (xxx, 9) dice partim spe, partim metu, ma l' 19120-77 (spontaneamente) di Polibio non corrisponde alla spe dello storico romano, siccome stima lo Schweigh.; che colai ancora che per paura si rende il fa di propria volontà, non altrimenti che chi per speranza vi s'induce.

(40) Per assedio, o per assallo. Ho accettata la correzione del Reinke, il quale servire waλιερού, τίξ ἐρείρε, laddove i libri omettono l'ξ. Invano si affatica lo Schweigh. di difendere la lezione; perciocchè è falso che waλιερού, giorivato da wille città, ed i prais, rigueren lono significhi assedaire, ma oppugnare, d'onde quel commentatore arguisce che καθία ερείρε (colla forza) è relativo così all' oppugnatione come alla presa di primo impeto che fasta servi assedio, ma senza oppugnazione non già. Dovea pertanto quell'ili. interpetre considerare, che καλιερού που prendesi nel senso di bloccare, cioè chiader una città per tagliarea le comunicazioni col paese d'intorno, sibbene di battera nell' atto di tenerla circondata, ed in tal caso vi si adatta henissimo la determinazione di forza.

(6:) Immerso era, ec. Molto evidente è la frase qui usata dal Nostro: alir (là καλὰ λὰν χέραι) iγνε/ρετα l'air καιε καλε/αιτ, come quelle (le cose del passe) che σιεκεν πο nelle vestationi, ed io mi son ingegnato d'avvicinarmi alla forza del testo. Lo Schweigh, cerca il pelo nell'uvoo, e crede che un altro verbo sia nascosto sotto la voce iγκε/ιξειτε preceduta dalla particella ri, ch' egli credette d'omettere, quantunque l'abbiano tutti i libri, e soveste ne m'aitori autori riscontrisi esiosa.

(42) Δε tentares, ec. Con due forze navali stringevan i Romani Unica. L'um chimmat da Livio (xxx, g) statio navium, e della quale egli dice che usava posa cantela, nicocome asseriuce il Nostro che non era prepartia. Questa teneva il largo, e con essa proposevansi i Cartaginesi di combattene. L'altra, che Livio appella castra navalta, guardava la città più dappresso, ed era sempre in attitutione di pupaner se non che allora, al dire dello storico romano, aveva essa un lieve presidio, non attendendori di essere assaltata da un nemico oramni esauto di forze. Formava questa seconda propriamente l'asseciio, ed a lei mira Polibio colle parole l'air l'ai "irvaia" uraλiapasi/las (coloro che associavan Ulcia).

- (43) Dicevan alcuni, ec. Questa riflessione molto ragionevole omette Livio in parlando delle disposizioni che facevan i Cartaginesi per afforzare la città.
- (44) Exortavan ad un tempo, ec. Rara mentio pacis, dice Livio, nè riferisce che fossero state proposte delle condizioni per ottenerla; sibhene e' sembra secondo lui che i più collocassero le maggiori speranze nella venuta d' Annibale.
- (45) E nd eseguire ciò, ec. Tsi wysassisisse è nel testo che il Cassub. e lo Schweigh, rendettero per que modo dicchomus; male per mio avriso, 72 wysassisses essendo secondo Esichio quanto 72 wasassissas, cioè una cosa che sta dappresso, innanti agli occid, e qui equivale agli oggetti più essentiali ill'upo della difest, e che per conseguente doveno essere i più vicini. Forse perasson in mentovati interperti al significato di tempo pazzato, che ha il wasassissas presso i Graumatici, ma che non può trasferiri al wysassissas.
- (46) É Tanesi. Dell'opportunità che dall'occupazione di questo luogo ritrae una forza nemica che prende a stringer Cartagine veggasi quanto scrive il Nostro nel lib. 1, 30, 73, a' quali passi accenna egli colle parole che finiscono questo periodo.
- (47) Navigando alla volta d'Utica. Con cento vascelli dice Appiano (Punic., c. 24) che usci Amilcare, comandante dell'armata navale, contro i Romani.
- (48) Ed accostati a terra, ec. Nelle battaglie navali i vascelli coperti e rostrati mettevansi nelle prime filo, e le navi da carico collocavansi dietro ad esse. Ma qui era la disposizione contraria, perciocchie dovessi cansare la battaglia. V. Liv. xxx, 10.
- (46) Poscia. Con questo parola (48mila nel testo) finirano tutte le edizioni ed i manoscritti avanti il Gronovio, il quale tolse ciò che segue da Suida alla voce nepala. Altro frammento che qui appartiene trovò lo Schweight, nel medesimo Suida cols expresso (βραχ) videl'apa maria", ilmi impiliari i testiti i sinarba sua di camatini. Pacendo un brovo intervallo, per modo che la navi d'avviso (verbalmente servicini) postessero uscir.

e passare. Ma cotesto frammento non può esser immeditatmente appicacio al Groovinos, siccome stima lo Schweigh, lo che scorgesi del testo di Livio (l. c.), dove questa operazione è descritta Malis antenniegue (sono parole dello storico romano) de nance in navem brojectis, ac valulis funtibus velat uno inter a vinculo indigetis, comprehendit, tabulazque superinatrovit, ut perviam ordinem facered, et alu pispi pontibus intervalla fecit, qua procurrere speculatoriae naves in hostom, ac tuto recipi possent. Ne el primo frammento, nh el secondo leggesi alcuno cosa delle tavole che messe furono su' vascelli insieme legati, si-finche passar si potesse dell'uno ordi' atro.

(50) Filone. « Girca questo Filone confronta gli avarzi del lib. xv, c. 53, al qual luogo sembra che mirasse Ateneo; ma nulla impedince di creder, che Polibio abbia già and presente libro parlato di quest'uono, dove al certo era il sito di parlaro d'Agatoche, compagno e supremo amministratore del regno di To-lemeo Filopatore, che mori in quest'anuo 551 di R. Di Agatocle e della sua madre Euante confr. xv, 25 e seg., e Giustino xxx, 2 s. Schweigh.

schweigh.

(51) Non appellansi. Questi nomi tolti erano da nobili oggetti: chò Mojlin, (Mirtione) significa bosco di mirti; II-\$1/14 (Potine) amabile, Miëris (Mueside) ricordazione; ma quel re, perduto nelle libidini, applicolli a vili donnacce di mal costume.

- (5a) Dan delle pubbliche baguece. Il Cassub. mutò la voce sienzaniaim, a lui riavenuta in tutti i libri, fin siul'appiaim, sembrandogli forze meglio esprimere la vituperosa professione di queste feunnine un vocabolo legitiumamente derivato de λέιλνομε (io mostro), e più prossimamente da disul'ipare, pulpino d'onde si mostra una cosa. Ma accordandosi i codici unasimamente nell'altra lezione, egil è forza crefere che ad disiletto alessandrino, di cui non conosciamo le proprietà, avrà questa voce così suossto. (55) Δεκαιοίсα. a Sorella di quell'Apstocle, del qualis sì part.
- (55) Agatoclea. « Sorelle di quell' Agatocle, del quale si è parlato nel principio di questo frammento ».
  - (54) Qui nota il Valesio, che comprendesi aver apparteunto

questo estratto al lib. xiv da frammenti raccolti dal lib. xiv di Ateneo, ne'quali trattasi della condotta e de'costumi di Tolemeo Filopatore, l'istoria del quale interrotta sino dal lib. v, è ora ripresa da Polibio.

- (55) fo veggo alcuni. Qui è nel cod, peireciano il testo corrotto, leggendosi nel medesimo i sep fi ? nies i suau pisnit; che non ha alcun senso. I commentatori si sono in varii modi laggenati di emendare questo difetto, ma la correzione più ragionevide e che più si approsima alla lezione volgata fece, per quanto io credo, il Reiske scrivendo: O più fi ? neas i unaupisor? Ast, ed a loi mi sono attenuto.
- (56) Di confronto. Cioè a dire collocando insieme gli avvenimenti accaduti nello stesso tempo presso diverse nazioni, lo che qui esprime il Nostro per The πράξεις παραλλίλους, ed altrove (xxvii, 14) per The καϊαλλίλου πράξεις.
- (57) Orn. Nella volgata leggesi is καιρῦ Τῷ κὸν, lo che ono significa nulla. Quindi moto goidicosamente caugiò to Schweigh. Il κὸν in τῦν, chème egli stesso non creda con questa mutazione intieramente sanato il testo. Μέπο, per mio avvio, appigliossi al vero il Valesio scrivendo Τὰν, Τὰν ἰξέννετα, tale sarratione, non esprimendo is καιρᾶ adesso, ora, ma a tempo, opportunamente.
- (58) La guerra circa la Celestria. a Ciole la guerra che si fecero Antioco Magoo re di Siria e Tolemso Filopatore re d'Egitto pella Celestria, nella quale guerra Tolemeo sconfisse Anticoc presso la città di Ruffia l'anno 3 dell'Olimpiade cxt, conforme narra Polibio nel lib. v. Nel prologo del lib. xxi di Trogo Pompeo coal leggo: Ma morto Tolemeo Trifone, il figlio di lui Filopatore vintes il re Anticoc presso Ruffia. Egli poi guasto dall'amore d'Agotoclea se ne morti. » Falesio.
- (59) Nella guerra che or abbiamo riferita, « Quella cioè che gli recarono gli Egui, stracchi della sua dappocaggine e lussuria. Imperciocchè insuperbiti del felice esito della battaglia di Raffia, adegnarono in appresso d'abbidire al re, e nou cercavano che

un duce ed un capo, credendo d'aver forze sufficienti a resistere.

Così proruppero fra poco in una ribellione aperta, siccome scrive

Polibio nella fine del lib. quinto ». Valesio.

(60) Il rimanente. Al Reiske sembre impossibile che tanto numero di fogli si fossero consumati nel ragionare d'un argomento così sordido quali eraso le libidini di Tolemes, e suppose che abbissi a leggere non μi, sibbene β, š, γ, due o tre. Me non a questa occuna il codico, sibbene a tutte le gesta di Tolemeo e di sua moglie ed insieme sorella Arsinoe, donna di maschio senno e valore, che, siccome narra il Nostro nel lib. γ, più assai che il marito contribuito avea alla vittoria di Rost.

FIRE DELLE ANNOTAZIONI AGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUARTO.



## DELLE STORIE

## DI POLIBIO DA MEGALOPOLI.

---

## AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUINTO.

I. Scipione era molto dolente che non solo a' Romani A. di R. tolte furono le vettovaglie, ma che i nemici ancora Olimp. eransi forniti in abbondanza delle cose necessarie; e cxlivaii maggiormente gl'incresceva che i Cartaginesi violati Estrant. aveano i giuramenti ed i trattati, donde sorgeva un nuovo principio di guerra. Il perchè eletti tosto ad ambasciadori (1) Lucio Sergio , L. Bebio, e L. Fabio, spedilli affinchè discorressero co' Cartaginesi sull'accaduto, ed insieme indicassero loro che il popolo romano avea ratificata la convenzione. Imperciocchè aveva egli testè ricevute lettere che ciò gli significavano. I quali, giunti a Cartagine, furono dapprima condotti in senato, poscia innanzi al popolo, e con franchezza ragionarono su' presenti affari, Dapprincipio richiamaron loro alla memoria, come gli oratori da essi mandati vennero a sè in Tuuisi, e presentatisi al consiglio, non solo POLIBIO , tom. F. 10

A. di R. (2) stesero le braccia agli Dei, e (3) buttaronsi ginocchio-552 ne, conforme è costume degli altri uomini, ma, prostra-

tisi eziandio vilmente a terra, baciaron i piedi a quelli ch'erano ragunati in consiglio, indi come, rialzatisi, accusarono sè stessi d'avere violati i primi trattati ch' erano stati stabiliti fra i Romani ed i Cartaginesi. Per la qual cosa dicevano non ignorare, che ben meritamente ogni gastigo patirebbono da' Romani. Tuttavia pregavano pella fortuna a tutti gli uomini comune, di non far loro sofferire gli estremi mali; chè la loro sconsigliatezza abbastanza farebbe nota al mondo l'onestà de' Romani. Di ciò rammentandosi, continuarono gli oratori, il capitano stesso e quelli che allora seco lni sedevan a consiglio forte si maravigliavano in che affidati, dimentichi delle cose allor dette, osassero di violare i ginramenti ed i trattati. E già essere pressoche manifesto, come pella fiducia in Annibale e nelle forze secolni venute, arrischiati siensi di ciò fare con pessimo avvedimento. Imperciocchè saper tutti bene come coloro, fuggendo già il secondo anno da tutta l'Italia ne' dintorni del Lacinio, e colà rinchiusi, e per poco non assediati, ora vengono scampati a stento. E quand'anche, sogginnsero, (4) arrivati fossero vittoriosi, dovendosi esporre con noi all'ultimo cimento, che in due battaglie successive vi abbiamo già vinti, in forse avrebbon ad essere tuttavia le vostre speranze nell'avvenire, nè immaginar vi dovreste solo di vincere, ma sì ancora di poter essere di bel nuovo sconfitti. Lo che ove fosse per avvenire, (5) quali Dei invochereste? quali ragioni addurreste per attirare la compassione de' vincitori sulle vostre sciagure? Meritamente sareste esclusi da ogni lusinga A. di R. d'ottenere soccorsi, e dagli Dei, e dagli uomini, per 552 cagione della vostra perfidia e sconsigliatezza.

. II. Gli oratori, dopo questi detti, ritiraronsi. Ma fra i Cartaginesi pochi erano quelli che non confortavano a trasgredire gli accordi. La maggior parte, così de' (6) principali dello Stato come de' consultori, sopportavano a malincuore le leggi imposte da' trattati, ed ingozzare non poteano la franchezza degli ambasciadori, ed oltre a ciò non sapeano privarsi de' vascelli che avean raccolti, e delle vettovaglie per quelli procacciate. Ma ciò che più montava, nudrivan essi grande speranza di vincere per mezzo d'Annibale. Parve adunque al popolo di licenziare gli oratori senza risposta, ma i principali cittadini ch' eransi proposti di rimestare ad ogni modo la guerra, ragunatisi macchinarono cotal rigiro. Dissero doversi fare provvedimento affinchè gli ambasciadori fossero recati con sicurezza a' proprii alloggiamenti. Ed incontanente apprestarono due triremi per accompagnarli, ed al capitano d'armata Asdrubale mandaron avvertendo, che tenesse pronti alcuni vascelli non lungi dal campo de' Romani, affinchè, come le navi di scorta abbandonati avrebbono gli oratori, (7) quelli andassero lor addosso e li sommergessero; perciocchè il naviglio del Cartaginesi era stanziato nel luoghi che giacciono davanti ad Utica. Costoro adunque, dati avendo siffatti ordini ad Asdrubale, accommiatarono i Romani, imponendo a quelli che dirigevano le triremi di lasciare gli oratori in sul confine e di ritornare, come oltrepassato avrebbono il fiume (8) Bacra; sendochè (9) da quel sito

A. di R. poteasi vedere il campo degli avversarii. Le scorte adunque, poichè secondo l'ordine avuto oltrepassarono il fiume, salutarono i Romani e navigarono indietro. Gli ambasciatori di nessun male ebbero sospetto, ma stimando che coloro che li accompagnavano per poco riguardo innanzi tempo li avessero lasciati, n'ebbero alquanto dispiacere. Appena questi navigavano soli, ed ecco i Cartaginesi spuntare (10) dal passo con tre navi da tre palchi, ed affrontarsi col vascello romano da ciuque ordini, che non poterono forare, per la sua sfuggevolezza, nè saltare sul coperto, perciocchè gli uomini valorosamente si difendevano; ma combattendo (11) di fronte ed in giro, ferivano i soldati, e molti ne uccidevano: finattantochè i Romani, veggendo i suoi, che, usciti fuori del proprio campo per foraggiare presso alla marina, venivano in loro soccorso snll'estremo lido, spinsero la nave a terra. De' soldati perì la maggior parte, ma gli ambasciadori inaspettatamente furono tratti in secco.

III. Dopo questi avvenimenti la guerra ricominciò più fiera di prima, e più accanita. (12) Imperocchè i Romani, tenendosi traditi, con ogn' impegno adoperavansi per superare i Cartaginesi: ed i Cartaginesi, conocii di quanto arean commesso, a tanto erano apparecchiati per non ridarsi nelle mani de' nemici. Tal essendo il fervore d'amendue, egli era chiaro che decidersi dovea lo stato presente con una battaglia. Donde avvenne che non solo tutti gli abitanti dell'Italia e dell'Africa, ma exisudio (13) quelli della Spagna, della Sicilia e della Sardegna aveano gli animi sospesi, e, da varii pensieri agi-

tati, evano in aspettazione dell'avvenire. (14) Frat. A. di R. tanto Annibale, che difettava di cavalleria, mandò a 55a (15) certo nomida Ticheo, ch'era famigliare di Siface ed avea fama di possedere i cavalli più bellicosi dell'Africa, esortandolo ad inviargli soccorsi, ed a valersi dell'occasione, dappoichè bene sapea come, restando superiori i Cartaginesi, egli serbar potrebbe il suo reame, ma, vincendo i Romani, verrebb' eziandio in pericolo della vita pell'ambizione di Massanissa. Costui adunque persuaso da queste esortazioni' venne ad Annibale con dne mila cavalli.

IV. (16) Publio, assicurate ch'ebbe le forse navali, e lasciato Bebio suo luogotenente, girava pelle città, nè più ricevea in fede quelle che volontarie a lui si davano, ma le prendeva colla forza e ne facea schiavi gli abitanti . manifestando l'ira che l'incitava contro i nemici pel tradimento de' Cartaginesi. Massanissa sollecitava con frequenti messi, significandogli in qual guisa la gente punica avea trasgrediti i trattati, ed esortandolo a levare il maggior esercito che potesse, e ad unirsi con lni quanto prima. Imperciocchè Massanissa, quando fu fermata la convenzione, conforme è detto di sopra, erasi tosto partito col proprio esercito, ed inoltre ricevute avea dal capitano dieci insegne romane di fanti e di cavalli , ed oratori ; affinchè coll' ainto de' Romani non solo ricoverasse il patrio regno, ma conquistasse ancora quello di Siface: lo che eziandio avvenne. Intorno a quel tempo approdarono (17) gli ambasciadori venuti da Roma nel (18) campo navale de' Romani. Bebio pertanto spedì subitamente quelli ch'erano presso di

A. di R. lui a Scipione, ma quelli de' Cartaginesi trattenne, i quali senz'altro erano avviliti, ed ora credevansi nel maggior pericolo. Conciossiachè, sentita l'empietà commessa da' Cartaginesi verso gli ambasciadori romani, manifesta vendetta stimavan a sè sovrastare. Scipione. udito da quelli ch' erano giunti che il senato ed il popolo approvarono il trattato ch'egli avea fermato co' Cartaginesi, e che pronti erano a tutto ciò che da loro chiedevasi, n'ebbe grande piacere, ed ordinò a Bebio che gli ambasciadori cartaginesi fossero mandati a casa con ogni cortesia: ottimo, secondochè a me pare, e prudente consiglio. Imperciocchè, osservando egli che la propria patria teneva nel maggior conto la fede verso gli ambasciadori, (19) diresse il pensiero non tanto alla pena che giustamente sofferta avrebbono i Cartaginesi. quanto a ciò che convenivasi che facessero i Romani. Quindi frenando la propria collera, e l'acerbo dolore che provava pell'accaduto, ingegnossi di (20) serbare, conforme dice il proverbio, le opere ben proposte de' Maggiori. Laonde scoraggiò tutti quelli ch'erano in Cartagine, ed Annibale stesso, superando col suo (21) onorato procedere la loro demenza.

> V. (22) I Cartaginesi, veggendo guastare le loro città, mandaron ad Annibale pregandolo di non indugiare, ma d'appressarsi a' nemici, e di porsi al cimento d'una battaglia. Questi, udita l'ambasciata, rispose a quelli ch'erano venuti, badassero alle altre cose, nè di questa si prendessero cura, chè stabilirebbi egli già L' tempo opportuno alla pugna. Dopo alcuni giorni mosse da' diutorni d'Adrumeto, andò innanzi, ed accampossi

presso Zama, città distante il cammino di cinque giorni A. di R. da Cartagine verso occidente. Di li mandò tre (23) esploratori con animo di conoscere ove (24) i nemici eran a campo, ed in qual modo il supremo duce de' Romani (25) maneggiava le faccende negli alloggiamenti. Publio. essendo gli esploratori a lui recati, tanto fu lungi dal punire i catturati conforme gli altri hanno per costume. che al contrario diede loro un tribuno, cui ordinò di mostrare (26) con sincerità quanto era negli alloggiamenti. Ciò fatto, domandò loro se la persona a tal ufficio deputata avea loro mostrato tutto accuratamente. ed affermandol essi, diede loro viatico e scorta e licenziolli, comandando che riferissero esattamente ad Annibale quanto era loro avvenuto. Ritornati costoro , (27) Annibale ammirata la generosità e l'ardire di Scipione, venne, non so come, nel desiderio di seco lui abboccarsi, ed avendo ciò risoluto, mandò un araldo che gli disse, com'egli bramava d'avere con lui un colloquio circa la somma degli affari. Publio, udite le parole dell' araldo, accettò l' invito, e disse che (28) manderebbe a lui per significargli il luogo ed il tempo in cui avessero a convenire. L' araldo con questa risposta ritornò al proprio campo. Il di appresso venne Massanissa con circa sei mila fanti e (20) quattro mila cavalli. Scipione l'accolse amichevolmente, ed essendosi seco lui rallegrato per aver egli ridotti in suo potere tutti i popoli di Siface, mosse coll'esercito, e giunto alla città di (30) Naragara, vi pose il campo, occupando un luogo opportuno per ogni rispetto, e singolarmente pell'acqua ch'era dentro a un tiro di freccia.

VI. Di là mandò al capitano de' Cartaginesi dicendo ch'era pronto di venire seco lui a colloquio. Annibale, ciò udito, levò le tende, ed appressatosi per modo che non erano distanti più di trenta stadii, accampossi sovra un colle, che in tutto confaceasi alla presente bisogna, se non che l'acqua n'era alcun poco lungi; nel qual particolare i soldati molto ebbero a penare. Il giorno appresso usciron amendue del proprio chiuso con pochi cavalli; poscia separatisi da questi, (31) innoltrarousi, avendo seco un interprete. Annibale fu il primo a dare (32) il saluto colla destra, e così incominciò: « Io avrei voluto che i Romani non avessero giammai estesi i loro desiderii fuori dell' Italia, nè i Cartaginesi fuori dell'Africa; perciocchè convenienti sono ad amendue e bellissimi cotesti imperii, e, (33) per dir tutto, dalla natura come circoscritti. Ma poichè venuti dapprima a contesa pella Sicilia ci siamo fatta la guerra, poscia nuovamente pel dominio della Spagna, ed alla fine, (34) sebbene dissuasi dalla fortuna, tanto progredimmo, (35) che laddove voi foste in pericolo di perdere il patrio suolo, ora lo sian (36) costoro massimamente: nulla ci resta se non se di chiedere mercè agli Dei, che cessino la presente gara. Io pertanto pronto sono a cotal partito, dappoiche ho sperimentato co' fatti quanto sia mutabile la fortuna, e come una minuta circostanza pender la faccia a favore dell'una parte o dell'altra, trattandoci (37) da scipiti fanciulli. »

VII. « Ma per te, o Publio, forte pavento, e perchè sei molto giovine, e perchè ogni cosa ti va a seconda, così in Ispagna come in Africa, e non t'abbattesti finora alla retrocessione della fortuna , pavento , dissi , A. di R. che per queste cagioni non presti fede alle mie parole, sebbene sieno (38) sincere. Tu pertanto fa ragione (39) da nna cosa che ti dirò qual sia il corso delle umane vicende: nè ti rammenterò avvenimenti de' tempi andati, sibbene de' nostri giorni. (40) Io sono quell' Annibale, che dopo la battaglia di Canne divenni padrone di quasi tutta l' Italia, e dopo breve tempo m'accostai a Roma stessa, e posto il campo in distanza di quaranta stadii dalla città, deliberai che cosa io dovea fare di voi e del vostro patrio suolo; (41) eccomi ora in Africa ridotto a parlar teco, che sei Romano, della mia salvezza e di quella de' Cartaginesi. Alle quali cose rignardando io ti esorto a non insuperbire, ma a governarti nelle presenti circostanze (42) con umani rispetti : cioè a dire, a preferir sempre fra i beni il maggiore, e fra i mali il minore. Ora qual nomo prudente precipitarsi vorrebbe in un pericolo siccome quello che ti sta davanti? in cui vincendo non accrescerai gran fatto la tua gloria, nè quella della patria, e vinto, tutte le anteriori nobili ed onorande geste (43) al tutto vane renderai. Ma quale scopo prefiggo io a questo mio discorso? Abbiansi, dico, i Romani tutto ciò per cui in addietro contendemmo: la Sicilia, la Sardegna, le province della Spagna; ed i Cartaginesi non muovano guerra a' Romani per questi possedimenti. Abbiansi pure i Romani le altre isole, quante giacciono fra l'Italia e l'Africa. Conciossiachè io creda che queste condizioni sieno per dar a' Cartaginesi la maggior sicurezza in avvenire, ed

A. di R. a tc, cd a tutti i Romani ridondar debbano in grandis-552 sima gloria. »

> VIII. Così parlò Annibale. (44) Cui Scipione replicò. « Non furono già i Romani autori nè della guerra di Sicilia, nè di quella di Spagna; sibbene manifestamente i Cartaginesi: lo che conosceva benissimo lo stesso Annibale, e gli Dei ancora ne furono testimoni, dando la vittoria non a coloro che incominciarono le ingiuste ostilità, ma a quelli che le respinsero. (45) Riguardo io quanto alcun altro alla mobilità della fortuna, ed ho rispetto quanto è possibile alla condizione umana. Chè se avanti la passata de' Romani in Africa tu, sgomberata l'Italia, proposti avesti cotali patti, io non credo che fallito ti avrebbe la speranza. Mai poichè lasciata hai l'Italia a tuo malgrado, e noi, passati in Africa, ci siamo renduti padroni della campagna, egli è chisro che gli affari hanno sofferta una grande mutazione. Ciò nertanto che più monta si è, (46) ch'eravamo già venuti a partito. Vinti i tuoi concittadini pregavano pella pace, quando fermammo per iscritto le condizioni, fra le quali era, oltre a ciò che tu ora offri, che i Cartaginesi restituiscano i prigioni senza riscatto, che consegnino le navi coperte, che paghino ciuquemila talenti, ed in guarentigia di queste cose dieno statichi. Questa convenzione avevamo fra noi stabilita; per questa mandati abbiamo amendue oratori al senato ed al popol nostro: noi per significare il nostro assenso al trattato, i Cartaginesi per implorarne la ratificazione. Vi acconsenti il senato, ed il popolo pure accordollo. I Cartaginesi, conseguito ch'ebbero ciò che avean chiesto, mancaron a' patti e

ei tradirono. Che cosa resta a farsi? Mettiti nel mio A. di R. luogo, e dimmi. Sono da togliersi le più gravi condizioni che faron loro imposte, (47) non affinche premiati della loro perfidia, insegnino a chi verrà appresso a violar la fede a' benefattori; ma sibbene perchè conseguendo ciò che domandano, ce ne abbiano grado? Ma ora, che umilmente supplicando ottennero le loro richieste. (48) come prima per cagione di te concepirono una lieve speranza, ci trattarono da nemici. (40) In tale frangente potrà riferirsi di pace al popolo coll'aggiunta di nuove gravezze a quelle che già furono comandate; ma ove abbiasi a fare qualche detrazione da' patti stabiliti, il partito non ammette neppur relazione. Qual termine adunque avrà il nostro discorso? Che rimettiate voi e la vostra patria alla nostra discrezione, o che vinciate combattendo n

IX. (50) Così avendo insieme parlato Annibale e Publio separaronsi, non essendo dal loro colloquio risultato nessun accordo. Il di vegnente in sul far del giorno usciron amendue co' loro eserciti ed acconciaronsi alla battaglia: i Cartaginesi pella propria salvezza e pegli affari d'Africa, i Romani pel dominio e la signoria universale. Le quali cose chi voglia considerare, (51) come non iscuoterassi alla loro narrazione? Che non eserciti più agguerriti, non duci più avventurati, e maggiormente fattisi alteli nelle opere di guerra troverà alcuno, aè premii maggiori proposti dalla fortuna s' combattenti, di quelli ch'eran allora recati innanzi. Imperciocchè i vincitori non l'Africa sola o l' Europa erano per signoreggiare; ma sibbene tutte le parti della terra abitata, A. di R. quante forman ora subbietto di storia: lo che avverossi fra poco. Scipione pertanto dispose le schiere del suo esercito in questo modo. Primieramente gli astati e le loro insegne per intervalli ; dietro a questi i principi , (52) mettendo i drappelli non negli spazii corrispondenti agl' intervalli delle prime insegne, conforme è costume de' Romani, (53) ma l'uno dopo l'altro in qualche distanza, (54) pella moltitudine degli elefanti che aveano i nemici. Da ultimo collocò i triarii. Nell'ala sinistra schierò Caio Lelio colla cavalleria italiana . e nella destra Massanissa con tutti i Numidi a lui soggetti. (55) Gl' interstizii delle prime insegne riempiè colle coorti de' veliti, ordinando a questi che appiccassero la zuffa, e dovendo ceder alla forza, (56) e non potendo resistere all'impeto degli elefanti, si ritirassero, quali accelerando il passo pegl'intervalli ch'estendevansi in linea retta alle spalle di tutto l'esercito; quali (57), soprappresi da parecchie parti, applicandosi a' fianchi (58) presso le insegne.

X. Preparate le cose in questo modo, girò aringando l'esercito con brevi detti, ma acconci al presente cimento. (59) Chiese a si rammentassero de' combattimenti passati, e si dimostrassero uomini valorosi, degni di loro e della patria. Si mettessero innanzi agli occhi, che superando gli avversarii non solo avrebbono stabile signoria in Africa, ma procaccerebbon ancora a sè ed alla patria l'incontratabile principato e dominio di tatta la terra. Che se la battaglia altro esito fosse per avere, quelli che da magnanimi morissero pugnando, nella morte pella patria avrebbon il più bel fregio

Polibio. T.V. Tav. II. pao. 176.



GK. Cavalleria remana M. Armati alla leggiera N. Ereve fanteria in tre enlini LAdati LPrincipi & Triari

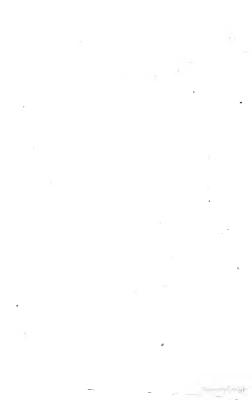

sepolerale, ma coloro che colla fuga si salvassero, in A. di R. somma vergogna e miseria trarrebbon il resto della vita; 552 perciocchè nessun luogo dell' Africa atto sarebbe a recare salvezza a' finggenti, e quelli che fossero per cadere nelle mani de'Cartaginesi oscuro non essere a chi diritto estima ciò che di loro avverrebbe. Delle quali cose, disse, nessuno di voi faccia sperienza giammai. Avendo adnoque la fortuna a noi proposti grandissimi premii in amendue le parti, come non saremmo i più vili, ed insieme i più stolti di tutti gli uomini, se, lasciando i maggiori beni, scegliamo i maggiori mali per amor della vita? Il perchè chiedeva egli, due cose si prefigessero mentrechè muoveano contro i nemici: vincer o morire. Imperciocchè coloro soltanto che partonsi da siffatte risoluzioni, (60) superare sempre di necessità gli avversarii, quando disperando della vita vanno in battaglia. » Cotale fu l'esortazione che fece Publio.

XI. Annibale collocò (61) gli elefanti, ch' erano meglio d'ottanta, avanti tutto l'esercito, poscia i mercenarii, che sommavano da dodici mila, ed erano Liguri,
Galli, Baleari e Mauritani. Dietro a questi attelò gl'indigeni (62) africani e cartaginesi; ed in ultimo luogo
quelli ch'erano seco lui ventti dall'Italia, mettendoli in
distanza d'oltre uno stadio dalle schiere che aveano dinanzi. Le ale assicurò co' cavalli, ponendo nella sinistra i Numidi alleati, e nella destra la cavalleria cartaginese. Ordinò poi che (63) ciascheduno aringasse i propri soldati, riferendo la speranza della vittoria a sè ed
alle forze che seco lui erano venute. A' duci de' Cartagiuesi comandò di annoverare e rappresentar a' suoi le

A. di R. sciagure che avverrebbono a' figli ed alle mogli, ove la battaglia fosse per avere un esito infausto. Costoro eseguiron il ricevnto comandamento, ed Annibale, scorrendo pelle file de' soldati seco lui giunti, con molte parole li chiedeva ed ammoniva, si ricordassero come per diciassett'anni vissuti erano insieme famigliarmente. si ricordassero dei molti combattimenti già avuti co' Romani, ne' quali essendo stati invitti, nessuna speranza era rimasa a' Romani di vincere giammai. Ma sovrattutto chiedeva, si recassero innanzi gli occhi, oltre alle parziali pugne ed innumerevoli vittorie, la battaglia presso al (64) fiume Trebbia col padre di colui che allora era duce supremo de' Romani, egualmente che la battaglia in Etruria con Flaminio, e la così detta di Canne con Emilio; le quali nè pella moltitudine nè pel valore della gente degne erano da paragonarsi col cimento in cui erano per entrare. Ed in ciò dicendo impose loro di guardar (65) e scorrere coll'occhio la schiera degli avversarii, la quale non che fosse minore, non era neppur una picciola parte di quelli con cui allora pugnarono, e nel valore non poteano con loro essere confrontati. Imperciocchè quelli, mentr'erano invitti, combatterono seco, avendo le forze iutatte: ma questi essere parte discendenti di loro, parte avanzi di quelli che sconfitti furono in Italia, e sovente da essi fugati. Ouindi non dover essi distruggere la gloria ed (66) il nome di sè medesimi e del capitano, ma pugnando animosamente confermare la fama d'insuperabile valore ch' erasi di loro divulgata. Siffatte cose esposero amendue ne' respettivi aringhi.

XII. Poichè da ciaschedun lato tutto era preparato A. di R. al cimento, avendo i Numidi da molto tempo insieme scaramucciato, ordinò Annibale a' condottieri degli elcfanti di assaltare i nemici. Come prima sonarono da tutte le parti le trombe ed i corni, (67) alcuni elefanti spaventati di repente indietreggiarono e furon addosso a' Numidi ausiliarii de' Cartaginesi; il perchè la gente di Massanissa undò tosto l'ala sinistra di questi. Le altre belve investirono i veliti de' Romani nello spazio di mezzo fra le schiere, e molto sofferirono, facendo non poco mal governo degli avversarii; sino a che impauriti, parte sbucarono pegl'intervalli, ricevendoli i Romani imponemente (68) merce del provvedimento del capitano; parte fuggendo verso la destra parte, (69) saettati da' cavalieri, riuscirono finalmente ad un luogo fuori dello schieramento. Lelio attaccava, mentre che gli elefanti spargevano la confusione, e costringeva a precipitosa fuga la cavalleria de' Cartaginesi. Incalzava egli con grande impeto i fuggenti, e lo stesso faceva Massanissa. In quello amendue le falangi avanzavansi a passo lento e grave, tranne quelli che con Annibale venuti erano dall' Italia, i quali rimasero (70) nel primo luogo che occuparono. Poichė si furono vicini, i Romani secondo l'uso patrio mettendo alte strida e battendo gli scudi colle spade, assalirono gli avversarii. I mercenarii de' Cartaginesi mandavano fuori urli indistinti e discordi. come quelli che secondo il poeta non erano della stessa genia, nè parlavano la stessa favella;

(71) Ma avean lingue diverse, e varit nomi,

XIII. Facendosi la pugna colle mani e a corpo a cor-A. di R. po, perciocchè i combattenti non adoperavano (72) nè lance nè spade, i mercenarii dapprincipio prevalsero in (73) agilità ed audacia, e ferirono molti Romani; ma questi affidati nella perfezione del loro schieramento e nell'armadura, andavano progredendo. E siccome i Romani erano seguiti ed esortati da quelli di dietro, laddove i Cartaginesi non avvicinavansi a' mercenarii, nè li soccorrevano, ma stavansi sbattuti d'animo; così alla fine piegarono i barbari, e reputandosi manifestamente abbandonati da' suoi, nella ritirata gittavansi addosso a quelli che avean da tergo, e li uccidevano. La qual cosa costrinse molti Cartaginesi a morir da forti; perciocchè tagliati da' mercenarii combattevano contro la loro volontà co' suoi ed insieme co' Romani, ed in menando (74) colpi da forsennati ed in guisa strana, non pochi ammazzavano così della propria gente come de' Romani. (75) Per tal guisa (76) scombuiaron alquanto le insegne degli astati. Ma i conduttori de' principi, veggendo ciò che accadeva, opposero le loro file. La maggior parte de' mercenarii e de' Cartaginesi fu colà trucidata, parte da' suoi, parte dagli astati. Quelli che salvaronsi e fuggirono non lasciò Annibale mescolar colle sue forze, ma ordinò alle seconde file di stender loro incontro le lance, ed impedi che avvicinatisi fossero ricevuti. Laonde furono costoro obbligati a fare la ritirata verso le ale, e l'aperto fuori di queste.

> XIV. Essendo il luogo fra gli eserciti rimaso pieno di sangue, d'uccisione, di cadaveri, grande imbarazzo dava al capitano de' Romani (77) l'ingombro della stra-

ge; perciocchè il terreno rendato suruccioloso da' morti A. di R. insanguinati e nel cadere ammonticchiati, e le armi gittate confusamente, e sparpagliate insieme co' cadaveri. (78) erano per difficoltare il passaggio alla gente che marciava schierata. Tuttavia, mandati i feriti alla coda della battaglia, e richiamati colla tromba (70) gli astati che inseguivano, collocolli ivi (80) innanzi al sito della pugna dirimpetto al centro de' nemici, ed i principi ed i triarii addensò in amendue le ale, e fece progredir (81) lungo i morti. Poichè, superati gli ostacoli, quasi forono pari cogli astati, le falangi affrontaronsi con grandissimo impeto. E siccome amendue (82) eguali erano di numero, d'ardimento, di valore, e d'armadura; così rimase lungo tempo la battaglia indecisa, morendo gli nomini ostinati nello stesso luogo in cui combattevano: finattantochè Lelio e Massanissa ritornati dall'inseguire i cavalli, (83) e quasi da un Dio mandati, unironsi co' suoi a debito tempo. Questi, attaccando Annibale alle spalle, ne necisero la maggior parte nelle file, e di quelli che si diedero a fuggire pochissimi scamparono, essendo i cavalli loro addosso, ed i luoghi piani. Caddero de' Romani (84) oltre millecinquecento, e de'Cartaginesi oltre ventimila, e poco meno d'altrettanti ne furono fatti prigioni.

XV. Tal fine adunque ebbe l'ultima battaglia, che per mezzo degli anzidetti duci aggiudicò a' Romani il dominio universale. Dopo la pugua Scipione, insegniti i nemici e saccheggiato il campo de' Cartaginesi, si ridusse a' proprii alloggiamenti. Aunibale con pochi cavalli, ritirandusi continuamente, salvossi in Adruneto, rousso, tom. F.

Treampy Congle

A. di R. dopo aver fatto durante il cimento tutto il possibile che far debbe un buon capitano e di grande sperienza. Imperciocchè primieramente venendo a colloquio adoperossi con tutto l'ingegno in procurare un accordo; e ciò è (85) non da chi tradisce le vittorie, ma da chi diffida della fortuna, e prevede gli esiti straordinarii delle battaglie. Poscia entrato nel cimento, in tal modo si condusse, che possibil non era di combattere meglio eo' Romani, usando la stessa armadura, di quello che allora fece Annibale, Conciossiachè, (86) difficil essendo a rompersi le file de' Romani, ogni uomo non pertanto ed in massa e parzialmente da ogni lato combatta, schierati come sono d'una sola ragione, e voltinsi sempre le insegne più vicine colà (87) dove minaccia il maggior pericolo, Oltre a ciò procacciando l'armadura sienrezza ed audacia, così pella grandezza dello scudo, come pella resistenza che la spada offre a' colpi , non è agevol cosa il combattere con loro e vincerli in battaglia pelle cagioni anzidette.

XVI. (88) È tuttavia Annibale a ciascheduna di queste cose, per quanto fu possibile con tanta ragionevo-lezza e così a tempo adattò le sue disposizioni, che nulla retava da aggiugnersi. Imperciocchè preparò tosto grande quantità d'elefanti, e li pose dinanzi, per abaragliar e sfondare le file degli avversarii; i mercenarii collocò nella fronte, ed i Cartaginesi dietro di loro, per inferolire prima colla fattes ai copi de 'memici, rin-tuzzare i tagli delle armi colla moltitudine degli uccisi, e costringer i Cartaginesi ch'erano nel mezzo, a star saldi e combattere, conforme dice il poeta.

(89) Perchè a malgrado suo ciascun guerreggi.

La gente più bellicosa e ferma attelò in distanza, affin- A. di R. chè da lungi guardando ciò che accadeva, e restando 55a illesi di corpo e d'animo, nell'occasione adoperassero il loro valore. Che se dopo aver fatto ogni sforzo per vincere, gli falli il disegno, posciachè invitto fu in addictro, meritossi perdono. Imperciocchè il caso talvolta contraria alle imprese degli uomini valorosi; e talvolta ancora gintat il proverbio

« S'abbatte il buono ad altro ch'è migliore »

Locchè convien dirsi che allora a lui accadesse.

XVII. (90) Le cose che sorpassano la comune con- Este ant suctudine, e non si confanno co' costumi ricevuti, quando appariscono derivare da vero dolore cagionato dalla grandezza delle sciagure, eccitano misericordia in chi vede ed ode, e non v'ha fra noi alcuno che in qualche modo la stranezza dell' avyenimento non commuova. Ma quando scorgesi accader siffatta cosa per impostura e con simulazione, non misericordia, sibbene ira ed odio n' è l' effetto. Ciò avvenne allora agli ambasciadori de' Cartaginesi. (Q1) Scipione breve discorso incominciò a diriger loro, dicendo: come in grazia d'essi i Romani di nessun atto di cortesia eran loro debitori, dappoichè confessavan essi medesimi, che sin dapprincipio rotta aveano la guerra contro i trattati, riducendo in servaggio la (92) città di Sagunto, e di recente aveanli traditi, violando i giuramenti e gli accordi scritti. Tuttavia, disse, avere i Romani (93) per

A. d. R. amore di sè stessi, e della fortuna, e delle umane vi-55a cende deciso di trattarli con clemenza e magnanimità; lo che sarebbe stato chiaro a loro medesimi, ove si fossero fatti a giustamente considerare la situazione presente. Imperciocchè qualsivoglia cosa loro s'imponesse di sofferire, o di fare, o di dare, non doversi riputar grave, ma aversi più presto a stimare evento inaspettato, ove si concedesse loro qualche benigna condizione, posciachè la fortuna togliendo loro ogni speranza di misericordia e di perdono per cagione della loro iniquità, li avea datti in potere de' nemici. Ciò detto espose le beneficenze che concedeva, e le gravezze che doveano tollerare.

XVIII. I capi principali delle proposizioni erano questi. " Avessero le città d'Africa che aveano pria di muover a' Romani l'ultima guerra, e la campagna che anticamente aveano, gli animali, e gli schiavi, e gli altri effetti. Da quel giorno innanzi non fossero oltraggiati i Cartaginesi, e vivessero co' costumi e colle leggi proprie, senza essere presidiati. (94) Queste erano le condizioni benigne: le contrarie ad esse quelle che seguono: Le cose tutte mal tolte durante la tregua restituissero i Cartaginesi a' Romani; rendessero i prigioni ed i fuggiaschi d'ogni tempo; consegnassero tutte le navi lunghe, tranne dieci triremi, (95) e così tutti gli elefanti. Non facessero guerra a chicchessia fuori dell' Africa ne dentro all' Africa, senza l'assenso de' Romani. Le case, le campagne, e le città, e qualsivoglia altra cosa appartenente al re Massanissa, o che già fu de' suoi maggiori, entro a' confini che sarebbono loro mostrati, restituissero tutte a Massanissa. Vettova- A di R. gliassero l'esercito per tre mesi, e gli pagassero i sa- 552 larii, finattanto che giugnesse qualche risposta da Roma circa la convenzione. Pagassero i Cartaginesi dicci mila talenti d'argento in cinquant'anni, recando ogni anno dugento talenti Euboici. Dessero per istatichi in pegno della loro fede cento giovani, che sceglierebbe il capitano de' Romani , non minori di quattordici anni , nè maggiori di trenta.

XIX. Queste cose disse il supremo duce romano agli ambasciadori, i quali avendole udite affrettaronsi a farle conoscer alla patria. Allora dicesi che (96) uno del senato, volendo contraddir alle proposizioni, ed avendo già incominciato a parlare, Annibale fattosi innanzi il traesse giù dalla tribuna, ed essendosene gli altri sdegnati per essere cotal atto contro ogni civil costume; Annibale si rizzasse, (97) dicendo che avea fallato, ma che meritava perdono se in qualche cosa peccato avesse contra i costumi, dappoichè sapevano che essendo uscito della patria quando avea nove anni, egli vi era ritornato in età (98) d'oltre quaranta cinque. Il perchè chiedeva non badassero se deviato avesse in alcuna parte contro la consuetndine; ma molto più se dolevasi sinceramente de' casi della patria, essendo per cagione di questi ora incappato in cotal imprudenza. Imperciocchè maraviglioso gli sembrava ed al tutto strano, come v'avesse Cartaginese, il quale sapendo le deliberazioni prese così in comune dalla patria, come in privato da ciascheduno di noi contra i Romani, non si prostri dinanzi alla fortuna, se essendo in potere di

A. d. R. quelli, patti cotanto benigni gli sieno offerti. A' quali 55a se pochi giorni prima alcuno domandato avesse, che cosa stimavano che soffirirebbe la patria ove vincessero i Romani, non avrebbono neppure potuto parlare, pella grandezza e l'eccesso de' mali che alla loro mente si sarebbono presentati. Il perchè credeva egli non dover essi per ora (99) discutere, ma accettando unanimamente le proposizioni fatte sacrificar agli Dei, e tutti pregarli che il popolo romano le confermi. Parve savio il consiglio ed adattato alle circostanze; quindi fu risolto di stabilire il trattato alle condizioni anzidette. Ed il senato spedi tosto oratori a significare come esso a tutto acconsentiva.

Estr. ent. XX. Chi non si maraviglierà, come Antioco e Filippo, (100) mentre vivea Tolemeo e non abbisognava del
loro ainto, pronti eran a soccorrerlo, e quando mori,
lasciando un fanciulletto tenero, cui (101) per diritto di
natora salvar dovean (102) il regno, incitatisi reciprocamente si fecero a dividere il retaggio del fanciullo;
non adducendo neppare, conforme praticano i tiranni,
un lieve pretesto per coprire il vituperio, ma di repente
surgendo con tanta (103) impudenza e ferocia, che
(104) può applicarsi loro il dettato della vita de' pesci,
fra cui vuolsi che, nella stessa specie ancora, la morte
del minore divenga alimento e vita del maggiore. Laonde
chi, guardando come in uno specchio nella convenzione
di costoro, non crederà di vedere co' proprii occhi l'empietà verso gli Dei, e la crudeltà verso gli uomini, e

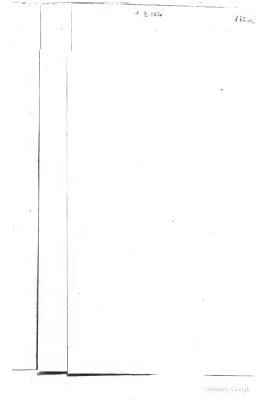

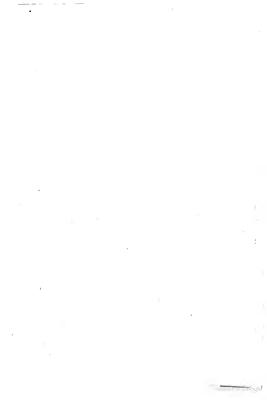

l'immensa avarizia de' mentovati re? Tuttavia, chi dopo A. di R. aver (105) meritamente biasimata la fortuna della sua condotta negli affari umani, seco lei non riconcilierassi pella conveniente pena che a coloro fece pagare, e pel bellissimo esempio che nella punizione de' re anzidetti diede a' posteri per loro correzione? Imperciocchè mentr'essi con (106) mutui tradimenti laceravano il reame del fanciallo, quella mandò lor addosso i Romani. e ciò ch'essi a danno d'altri macchinavano scelleratamente, determinò a bnon dritto contra di loro; sendochè tosto (107) vinti amendue colle armi, non solo fu loro impedito d'agognare l'altrui, ma si ridussero a pagare tributi, ed a far i comandamenti de' Romani. Finalmente fra poco la fortuna ristorò il reame di Tolemeo, (108) e le signorie di costoro ed i loro successori parte al tutto disertò e mandò in perdizione, parte avvolse in sciagure poco minori.

XXI. V'ebbe (109) presso i Giani certo Molpagora, Estr. Fal. nomo valente di lingua e di fatti, e quanto al tenore di vita (110) agitatore della plebe ed ambissioso. Costui procacciandosi coll'affabilità la grazia della moltitudine, e mettendo in potere del volgo i più dovisiosi, ed uccidendo alcuni, altri esiliando, e le loro facoltà vendendo pubblicamente e distribuendo al popolo, ben presto in cotal guisa (111) acquisiossi una potestà resia.

I Ciani adunque caddero in siffatte sventure non Estr. ant.

A. di R. tanto per colpa della sorte, o per offese altrui recate, quanto principalmente pella loro sconsigliatezza, e pel loro mal governo, promovendo essi sempre i più tristi, e castigando quelli che a costoro si opponevano, affinchè dividessero reciprocamente le loro sostanze, Incorsero quindi come spontaneamente in cotali disgrazie, a cui non sò per qual modo gli (112) uomini tutti manifestamente abbattendosi, desistere non possano dalla loro pazzia, e non diffidino neppur alcun poco, (113) coniechė ciò facil loro riuscirebbe, conforme osservasi in certi animali irragionevoli. Imperciocchè questi, non solo ov'essi medesimi siensi (114) talvolta con gran pena spacciati dall'esca e da' lacci, ma eziandio se veduto abbian un altro in pericolo, non che si lascino agevolmente a nulla di simile indurre, sospettauo perfino del luogo medesimo, e diffidano di tutto ciò che loro si para dinanzi. Ma gli uomini, per quanto sentano essere alcuni nell'anzidetta guisa affatto periti, (115) ed altri veggano attualmente perire, quando alcuno con lusinghiero discorso propone loro qualche guadagno dallo scapito altrui , traggon all' esca sconsideratamente: quantunque sappiano bene, che uessuno di quelli che cotal'esca ingoiarono siasi salvato giammai, e che siffatte amministrazioni hanno a tutti infallibilmeute recata l'estrema ruina.

> XXII. Filippo pertanto, insignoritosi della città de' Ciani, era licto oltromodo, come se una bella e nobil azione eseguita avesse, e sor arso avendo prontamente (116) il suo cognato e spar tati tutti coloro che abbandonato aveano la sua amici, 1, procacciossi seuza diritto

grande copia di schiavi e di robe. Ma il contrario di A. di R. queste cose non vedca, quantunque fosse manifesto; primieramente com'egli soccorreva il cognato (117) che non era offeso, ma altrui rompeva la fede; in secondo lnogo, come avvolgendo una città greca nelle maggiori sciagnre, egli era per confermare la fama intorno a lui divulgatasi . d'essere crudele verso gli amici: dalle quali due cose egli meritamente (118) sortir dovea l'opinione d'empietà presso tutti i Greci; per ultimo come insultati avea gli ambasciadori (110) delle anzidette città, i quali erano venuti per liberare i Ciani da' mali che loro sovrastavano, e da lui lusingati e da un giorno all'altro (120) rimandati, (121) costretti furono ad essere spettatori di ciò che non volean punto vedere. Oltrechè talmente (122) inferocì allora contro di sè i Rodii, che non poterono più dar ascolto a nessun discorso intorno a Filippo.

XXIII. Nella qual parte la fortuna lo assistette manicatamente. Imperciocchè allorquando l' oratore rendeva conto in teatro a' Rodii de' suoi fatti, additundo
la magnanimità di Filippo, e come impossessatosi già in
certo modo (133) della città, egli concedeva (124) al
popolo questa gazai, e facaca ciò con animo di confutar
le accuse della fazione a sè contraria e per appalesare
(125) alla città il suo buon intendimento: ecco approdar aleuno e recarsi nel pritaneo, annunsiando come i
Ciani ridotti furon in servaggio, (126) e la crudeltà di
Filippo verso di loro; a tale che i Rodii, mentrechè
I' orvatore dicera ancora le anzidette cose, fattosi innanzi il pritanide per esporre ciò che gli fu narrato,

A. di R. (127) non poterono prestargli fede pell'enormità della scelleratezza. Filippo adunque, inganuando col suo tradimento meno i Ciani che sè stesso, giunse a tanto di demenza e (128) tanto dilungossi dal decoro, che di quelle cose ond'egli doveasi al sommo vergognare, quasi di belle azioni teneasi pago e si gloriava. Il popolo rodio pertanto ebbe da quel giorno innanzi Filippo in conto di nemico, ed a questo scopo mirava in facendo gli apparecchi di guerra. Simil odio s'accese pure negli Etoli pello stesso fatto contra di lui. Imperciocchè, riconciliatosi testè con quella nazione, e stendendo a lei le mani, senza che alcun pretesto nascesse, esa sendo suoi amici ed alleati gli Etoli, i Lisimachii, i Calcedonii, ed i Ciani poco tempo prima: primieramente guadagnò i Lisimachii staccandoli dall' alleanza degli Etoli, poscia i Calcedonii, ed in terzo luogo ridasse in servaggio i Ciani, soggiornando in essa e presiedendo alla repubblica un pretore mandato dagli Etoli. Prusia, in quanto ottenne il compimento del suo disegno, fu assai lieto: ma in quanto (129) un altro riportò il premio della sua impresa, mentre che a lui toccò in sorte il suolo deserto della città, fu dolente, ma non potè nulla fare.

Eur. Val. XXIV. Filippo, rompendo all'uno dopo l'altro la fede Suida (130) nel suo ritorno, approdò (131) a Taso intorno al mezzodi, (132) e questa che gli era amica ridusse in schiavitù . . . I Tasii dissero a Metrodoro generale di Filippo, che consegnerebbono la città se li conservasse liberi di guernigione; di tributi, di quartieri, e lasciasse A. di R. che si reggessero colle proprie leggi. Rispose Metrodo-752 ro, accordare il re che i Tasii sieno esenti da guernigione, da tributi, (133) da quartieri, (134) e che si reggano colle proprie leggi. Ed avendo tutti alzate grida d'approvazione introdussero Filippo nella città.

XXV. (135) Sosibio, falso tutore di Tolemeo, fama è Estr. Fal. che fosse un (136) ministro scaltro, e negli affari del regno inveccibato e malefico. Primieramente procacciò egli la morte (137) a Lisimbeo, ch'era figlio di Tolemeo e d'Arsinoe, figlia di Lisimaco; poscia (138) a Maga figlio di Tolemeo e Berenice, figlia di Maga; in terzo luogo (139) a Berenice, madre di Tolemeo Filopatore; in quarto luogo (140) a Cleomene spartano; per ultimo (141) ad Arsinoe figlia di Berenice.

(142) Agatocle, falso tutore di Tolemeo, poichè si ledella soldatesca attutò col pagamento de salarii, ritornò immantinente alla consuctudine di prima. (143) I migliori posti empiè de' suoi amici, introducendovi da' ministerii più vili le persone più maneggevoli ed audaci. Egli poi il giorno e la notte passava nell'ubbriachezza, e nelle lascive che all'ubbriachezza tenglono dietro, non risparmiando nè la donna avvenente, nè la sposa, nè la vergine; e tutto ciò facea colla più odiosa apparenza. Donde molta essendo ed universale la sconteniezza, e

A. di R. non venendo arrecato rimedio o soccorso alcuno, anzi
552 al contrario aggiungendosis sempre maggior insolenza,
superbia ed infingardaggine; si riacecse nella moltitudine l'odio antico, e tutti rinnovavano la memoria delle
anteriori calamità del regno, da questi uomini cagionate. Ma perciocchè non v' avea persona degna d' essere
fatta capo, e per mezzo della quale si fosse potuta
(144) sfogare l'ira sorv' Agatocle ed (145) Agatoclea,
stette ciascheduu cheto, collocando ogni speranza nel
solo Tlepolemo, e su questa riposando.

XXVI. Dapprima ragunò Agatocle (146) i Macedoni, ed entrò fra loro col re e cou Agatoclea. E da principio s' infinse di non poter parlare ciò che volea, pella quantità delle lagrime che gli sgorgavano; ma poichè ebbe sovente (147) rasciutti gli occhi col vestito, e frenato il pianto, (148) preso il fanciullo in collo disse: « Toglietevi questo che il padre morendo diede a costei nelle braccia (accennando la sorella), e consegnò, o Macedoni, alla vostra fede. Può, a dir vero, eziandio la benevolenza (149) di questa donna contribuir alquanto alla sua salvezza, ma in voi e nelle vostre mani stan ora le sue cose. Imperciocchè Tlepolemo da lungo tempo manifesta, a chi diritto estima, d'aspirar a cose maggiori di quelle che a lui si convengono; ed ora ha egli destinato il giorno e l'ora, in cui è per cignersi il diadema. Nè vogliate, proseguì, creder a me intorno a ciò che vi espongo, ma sibbene a coloro che conoscono la verità, e vengon adesso dalla faccenda stessa. Dopo

nuesti detti introdusse Critolao , il quale disse d'aver A. di R. egli medesimo veduti gli altari eretti, e le vittime preparate dalla moltitudine (150) pella solennità dell'incoronazione. Lo che udendo i Macedoni, non che sentissero di lui pietà, non badaron a nulla di quanto egli dicea, ma beffeggiandolo e fra sè bisbigliando andarono talmente fuori del seminato, che Agatocle stesso non seppe com' egli (151) alla fin fine si fosse spacciato da quella ragunanza. Lo stesso avvenne (152) negli altricongressi ancora presso gli altri corpi. In quel mezzo (153) molti approdavano dagli eserciti delle province superiori, ed esortavano chi i parenti, chi gli amici a soccorrerli ne' loro frangenti, ed a non permettere che uomini cotanto indegni gl'insultassero (154) sfacciatamente. Ma sovrattutto incitava la plebe a punire i capi il conoscere, che indugiando nuocerebbe a sè stessa, perciocchè Tlepolemo avea in suo potere tntte le cose necessarie che recavansi in Alessandria.

XXVII. Avvenne pertanto un fatto ch'ebbe origine da Agatode, per cui viemmaggiormente crebbe l' ira della moltitudiue e di Tlepolemo. Imperciocché prese Danae, ch'era suocera dell'anzidetto, fuori del tempio di Cerere, e strascinatala per il mezzo della città (155) colla faccia svelata, la mise in carcere, volendo per tal guisa rendere manifesta la sua discordia con Tlepolemo. Di che il popolo irritato, non privatamente ne in secreto parlava, ma alcuni di notte in ogni luogo i loro sentimenti scriveano, altri di giorno pubblicamente ne'rocchii esponevano il lor odio contro i capi. Agatode veggendo ciò che accadeva, e le speranae sue ridotte al

A. di R. verde, quando meditava la fuga; ma non avendo egli nulla pella sua sconsigliatezza a tal uopo apparecchiato, desistette dall' impresa: quando arrolava congiurati e compagni d'audacia, quasiche fosse incontanente per uccider i suoi nemici, o per prenderli, ed usurparsi poscia il supremo potere. Volgeva egli nella mente questi pensieri, quando venne un'accusa contro certo Miragene, una delle guardie del corpo, il quale diceasi indicar tutto a Tlepolemo ed operare con lni di concerto, per mezzo d' Adèo sno amicissimo e prefetto allora di Bnbasto. Agatocle ordinò tosto a Nicostrato suo segretario che arrestasse Miragene, e con tutto l'impegno lo inquisisse, non risparmiando a tormenti. Costui adunque preso subito da Nicostrato, e condotto in una parte remota del palazzo, dapprincipio fu (156) in posizione ritta interrogato sugli argomenti della denunzia. Ma non confessando egli nulla di ciò che dicevasi, fu spogliato, ed alcuni preparavano gli strumenti di tortura, altri colle fruste in mano gli levavano i vestiti. In quello viene alcuno degli sgherri correndo a Nicostrato, e bisbigliatogli (157) non so che nell' orecchio, se ne va in fretta. Nicostrato di botto seguitollo non dicendo nulla. ma continuamente (158) battendosi l'anca.

XXVIII. A Miragene pertanto avvenne cosa indicibile e maravigliosa. Imperciocche coloro che teste fli stavano dappresso cogli scudici alsati, e quelli che dinanzi a lui apprestavano le macchine (159) per martoriarlo, come se ne andò Nicostrato, stettero tutti stupefatti, guardandosi l'nn l'altro, ed aspettandolo sempre, (160) se ritornasse. Ma passato alquanto di tempo dileguaronsi a poco a poco gli astanti, ed alla fine Miragene fu A. di R. lasciato (161) solo; ed attraversato poscia il palazzo, inaspettatamente riuscì ignndo ad una tenda di Macedoni, vicina alla regia. Trovatili per avventura che pranzavano raccolti, narrò ciò che gli era accaduto, ed il maraviglioso suo salvamento. Costoro parte non gli credevano, parte veggendolo ignudo costretti erano a prestargli fede. Uscito da questa sciagura Miragene pregava con lagrime i Macedoni, che prendessero cura non solo della sua salvezza, ma di quella del re ancora, e singolarmente della propria; perciocchè manifestamente a tutti sovrastava la morte, ove non cogliessero il tempo, in cui maggiormente bolliva l'odio del popolo, e ciascheduno era pronto alla punizione d'Agatocle. Il qual odio, disse, arder ora più che mai e non abbisognare che di chi lo diriga.

XXIX. I Macedoni, in udendo queste cose (163) irritaronsi, e finalmente lasciaronsi persuadere da Miragene. Dapprima giraron tosto pello tende de' Macedoni, poscia per quelle degli altri soldati. Sono coteste tutte unite, e voltate verso nna sola parte della città. Essendo pertanto da lungo tempo matura l'indegnazione del popolo, e facendo soltanto nestieri di chi l'eccitasse e mostrasse ardimento, come prima la cosa ebbe principio, divampò tosto quasi un incendio; pereiocchè non passarono quattr'ore, che tutte le classi militari e civilà accordaronsi (163) all'insurrezione. Contribbì pur molto in quel momento nn caso fortuito al compimento dell'impresa. Fu ad Agatocle recata una lettera, ed insieme gli vennero condotte delle spie. La

A. di R. lettera era scritta da Tlepolemo all'esercito, cui significava che presto arriverebbe, e le spie annunziavano che già arrivava. Onde Agatocle (164) talmente usci di senno, che lasciando di far e di divisare ciò che occorreva all'emergente, al solito tempo andò al convito, e colà secondo l'usato gozzovigliò co' suoi compagni. Ma Enante abbattuta dalle sue sciagure venne nel (165) Tcsmoforio, essendo il tempio aperto per una festa anuiversaria. E dapprima inginocchiatasi con molte blande preci accarezzava (166) le Dee; poscia sedutasi sull'altare si stette cheta. La maggior parte delle donne, veggendo con piacere la disperazione e l'avvilimento di lei, si tacque; ma le parenti di (167) Policrate, ed alcune altre fra le nobili, che al tutto ignoravano la sciagurata sua situazione, le furon attorno per consolarla. Essa gridava ad alta voce: non v'accostate, (168) vi dico o fiere, che bene vi conosco, come ci avete l'animo avverso, e pregate le Dec che ne mandino le maggiori disgrazie. Ma io (160) confido che gl' Iddii vorranno indurvi a mangiare i vostri proprii figliuoli. Ed avendo ciò detto ordinò alle femmine che la seguivan (170) co' fasci di allontanarle, e di batter quelle che non ubbidissero. Le donne, colta questa occasione, se ne andarono tutte, alzando le mani agl'Iddii, ed imprecando a lei que' mali, ch' essa minacciati avea di far alle altre.

> XXX. Avendo gli uomini già risoluto di tentare novità, sopraggiunta in ogni casa l'ira delle donne aucora, con doppia forza s'accese l'odio. (171) Come la notte succedette al giorno, tutta la città fu piena di tunulto, di lumi e di scorrimenti; perciocchè alcuni ragu

navansi con grida nello stadio, altri mutuamente esor- A. di R. tavansi, altri sottraevansi colla fuga ed appiattavansi in case ed in luoghi non sospetti. Erano già lo spianato intorno al palazzo, e lo stadio e la piazza ed (172) il circondario (173) del teatro scenico pieni d'ogni maniera di gente: quando Agatocle, udito l'accaduto, destossi avvinazzato, avendo poco prima finito di banchettare; e presi seco tutti i parenti, eccettuato (174) Filammone, venne al re. E commiseratosi alguanto presso di lui, e presa la sua mano, salì (175) nella loggia che giace fra 'l (176) Meandro e la palestra, c mena all'accesso del teatro. Poscia, assicurate le due prime porte, ritirossi dentro alla terza con due o tre guardie del corpo, col re, e co' snoi congiunti. Erano le porte (177) fatte a rete, trasparenti, e chiuse con due leve. Frattanto si raccolse il popolo da tutta la città, per modo che non solo i luoghi piani, ma eziandio i gradini ed i tetti erano zeppi di gente, ed alzossi un clamore e strepito confuso, come quello che venia da donne miste ad uomini ed a fanciulli. Imperciocchè così in Cartagine come in Alessandria i ragazzi non meno che gli uomini preudono parte a siffatti tumulti.

XXXI. (178) In sull'albeggiare del nnovo giorno erano le strida (179) immense, fra cui pertanto chiaro spiccava il nome del re. Dapprincipio i Macedoni inserti occuparono la porta della regia che mette nella (180) stanza delle consulte. Dopo alcuniempo, risaputo in qual parte del palazzo (181) era il r. circondaronia, ed abbatterono la prima porta della ima loggia, ed appressatisi alla seconda chiesero il fanciullo con grida. Agatocle

POLIBIO , tom. V.

A. di R. vedendo già a qual termine le cose sue crano ridotte, pregò le guardie del corpo che andassero ambasciadori a' Macedoni, significando loro ch'egli rinunziava alla tutela del re, e ad ogni altro potere, ed onore, ed alle rendite che avea, (182) in somma a tutto; e solo supplicavali che gli concedessero (183) la cara vita col nutrimento necessario, affinchè, ritornato allo stato di prima, non potesse anche volendo offendere chicchessia. Non ubbidi a lui nessuna delle guardie; (184) Aristomene solo incaricossi della bisogna, quegli che in appresso ebbe il maneggio de' pubblici affari. Era egli d'origine Acarnane, ed in età (185) alquauto inoltrata divenuto arbitro d'ogni cosa, acquistossi la fama d'aver ottimamente e con somma integrità diretto il re ed il reame, e con tanto impegno, con quanto egli avea adulata la prosperità d'Agatocle. Imperocchè fu egli il primo che invitato Agatocle a pranzo in casa sua, il (186) cinse solo fra i convitati d'una corona d'oro, che a' re soltanto hanno essi costume di concedere; ed osò egli il primo di portare nell'ancllo l'immagine dell'anzidetto; ed essendogli nata una figlia, chiamolla Agatoclea. Ma di ciò basti quanto ne abbiam detto, Costui aduuque, accettata la summentovata incumbenza, ed uscito per una porticciuola recossi a' Macedoni, Avendo con brevi detti esposta la volontà del suo signore, i Macedoni tosto accingevansi a trafiggerlo colle lance; ma stendendo alcuni sovra di lui le mani, e pregando la moltitudine in suo favore, ritornò col comandamento, o di condurre a loro il re, o di non uscire ueppur egli. Con queste parole adunque i Maccdoni rimandarono Aristomene, ed avvicinatisi alla seconda porta, questa A. di R. ancora atterrarono. Agatocle, scorgendo la violenza de<sup>2</sup> 552

Macedoni e da' fatti e dalla risposta, dapprincipio porse le mani fuori della porta, ed Agatoclea eziandio le mammelle, colle quali avea nudrito il re, e pregavan i Macedoni (187) gridando a gola, che serbassero loro soltanto la vita.

XXXII. Poichè lamentatisi molto della loro sorte nulla fecero, mandarono finalmente fuori il fanciullo colle guardie del corpo. I Macedoni, ricevuto il re, il posero subito a cavallo ed il condussero nello stadio. Come apparve ne andarono le grida ed il plauso al cielo, ed arrestato il cavallo, fecero scender il fanciullo, ed accostatolo l'adagiaron (188) sopra il seggio reale. Nella moltitudine nacque insieme gioia e dolore; dappoichè alcuni esultavano d'aver ricuperato il fanciullo, ad altri dispiaceva che i colpevoli non fossero presi, e convenientemente puniti. Il perchè gridavan di continuo, conducessero gli autori di tutti i mali, e ne statuissero un esempio. (189) Progrediva già il giorno, ed il popolo non potendo (190) alla fine sovra nessnno sfogar la sua ira, (101) Sosibio figlio di Sosibio, che era allora guardia del corpo, volse il pensiero precipuamente al re ed agl' interessi dello stato. (192) Conciossiachè osservando che l'impeto del volgo era indomabile, ed il fanciullo in affanno, per non avere famigliarità con alcuno di quelli che gli stavano dappresso, e per il tumulto del volgo, domandò al re, se consegnerebbe al volgo (193) coloro che qualche delitto commesso avessero contro di lui o contro sua madre. Facendo questi A. di R. ceuno che si, disse ad alcune delle guardie, che pale-55a sassero la sentenza del re; ed alrato il fauciullo il menòper ristorarlo nella sua casa, ch'era vicina. Come quelli manifestarono l'ordine avuto dal re, tutto il luego scoppiava dal plauso e dal rumore. Frattanto Agatocle ed Agatoclea separatisi andarono ciaschedano al loro albergo. Tosto alcuni soldati, quali spoutaneamente, quali spinti dalla moltitudine, trassero a rintracciarlo.

XXXIII. Ma di spargimento di sangue e d'uccisioni questo fu l'accidentale principio. Un famiglio ed adulatore d'Agatocle, per nome (194) Filone, usci briaco nello stadio. Costui, veggendo la furia del popolo, disse agli astanti che se ne pentirebbono, siccome in addietro, quaudo Agatocle venisse fuori. Quelli che l'udirono, chi (105) gli diceva le maggiori villanie, chi l'urtava. Accingeudosi egli alla difesa, subito chi gli strappava il vestito, chi appoggiando a lui le lance il trafiggevano. Come costui fu trascinato nel mezzo, ed ancor palpitante maltrattato, e la plebe incominciò a gustar sangue, tutti aspettavano la venuta degli altri. Poco stante fu condotto il primo Agatocle legato, cui appena entrato, corsero alcuni addosso e il (196) dardeggiarono, facendo opera non da nemici, ma da persone a lui ben affezionate; perciocchè furono cagione che non sortisse la fiue che a lui conveniva. Poscia fu recato (107) Nicoue, ed Agatoclea ignuda colle sorelle, e dopo di questi tutti i parenti. Per ultimo trassero Enante dal Tesmoforio, e vennero nello stadio, conducendola ignuda sopra un cavallo. Cousegnati tutti insieme al volgo, chi li morsecchiava, chi li pungeva, chi strappava lore gli occhi; e come alcuno di loro cadeva gli laceravano A. di R. le membra, sino a che Intti i mutilarono. Impercioc-chè terribi è la crudeltà degli uomini d'Egitto quando sono d'ira accesi. Frattanto alcune finiciulle ch'erano state allevate con Arsinoe, informate che (198) da tre giorni era giunto Filammone da Girene, incaricato d'uccidere la regina, corsero alla casa sua; ed entratevi per forza ammazarono lui a furia di sassi e di legni, il figlio appena uscito di fanciullezza strozzarono, e la moglie trassero igunda sulla strada e trucidarono. — Gotal fine ebbero Agatocle, Agatoclea, de la Tono parenti.

XXXIV. Io non ignoro i miracoli e la pompa di parole che sciorinarono alcuni scrittori di questi fatti per recare stupore a'leggitori, (199) diffondendosi più sugl'incidenti che non sulla cosa principale. Taluni riferiscono l'accaduto alla fortuna, e pongono innanzi agli occhi la sua incostanza e la difficoltà di guardarsene; altri (200) prendendo a considerare il maraviglioso degli avvenimenti, ingegnansi di additarne le cause più probabili. Ma io non volli adoperar in questa guisa narrando le cose anzidette, perciocchè in Agatocle non era ardir bellicoso nè virtù insigne, nè felice maneggio degli affari e degno d'esser imitato, nè finalmente sagacità da cortigiano, e (201) sottile malizia nella quale vissero Sosibio e molti altri, governando parecchi re successivamente: anzi il contrario avvenne in cotesto uomo. Imperciocchè fu egli contra ogni aspettazione promosso per essere stato Filopatore impotente di regnare. Salito a tant'onore, ed ottenuta dopo la morte di quello (202) la miglior opportunità di conservar il suo potere,

di R. perdette l'amministrazione degli affari ed insieme la vita,
 rendendosi in brevissimo tempo spregevole ad ogn'uno
pella propria viltà ed infingardaggine.

XXXV. Il perchè non è necessario di (203) diffondersi soverchiamente in parlando di siffatte persone, conforme ((204) per csempio) fassi di Agatocle o Dionigi siciliani, o d'altri che pelle loro geste vennero in grido. Conciossiachè l'nno di costoro movesse da plebei ed umili principii, ed Agatocle, siccome deridendolo dice Timeo, essendo pentolaio, (205) lasciò la ruota, il fango, ed il fummo, e venne giovine in Siracusa. E dapprincipio furon amendue a' respettivi tempi tiranni di Siracusa, città ch'erasi allora acquistata grandissima riputazione e somme dovizie; poscia vennero considerati re di tutta la Sicilia, e signoreggiaron eziandio alcun tratto d'Italia. Agatocle poi non solo tentò di far conquisti in Africa, ma morì ancor finalmente in cotal grandezza. Quindi narrasi che Publio Scipione, (206) il primo che soggiogò i Cartaginesi, interrogato, chi egli stimava essere stati di maggior attività ne' pubblici affari, e con accorgimento i più audaci, rispondesse, i Siciliani Agatocle e Dionigi. In tali nomiui (207) hassi a fermare l'attenzione de' leggitori, facendo eziandio menzione della fortuna e delle nmane vicende, ed aggiugnendovi nn ragionamento istruttivo; ma quando parlasi (208) di persone come le anzidette, ciò punto non si conviene.

XXXVI. Per le quali cose noi abbiamo (209) rifiutata ogni esagerazione nel ragionare d'Agatocle; massimamente che tutti i casi stupendi hanno un sol aspetto, per cui si meritano la prima nostra attenzione, e del rimanente non soltanto inutile diviene la loro amplifica- A. di R. zione ed il loro spettacolo, ma la (210) vivace sposizione de' medesimi è congiunta ancora con qualche molestia. Imperciocchè, due essendo i fini, l'utile ed il dilettevole, a cui mirar debbe (211) chi di proposito si occupa in esporre alcuna cosa all'udito ed alla veduta, ed appartenendo ciò sovrattutto al genere della storia; (212) il soverchio circa gli accidenti maravigliosi cade fuori de' confini d'amendue queste cose. E chi (213) amerà di tenere dietro ad avventure contrarie alla ragione? Anzi a nessuno reca piacere, nè di veder, nè d'udire avvenimenti contro natura e contro le comuni nozioni degli uomini. Sibbene nna sola e prima volta bramiamo di scorgere o di sentir siffatte cose, affine di conoscere, che possibil è ciò che credevamo impossibile. Ma quando ce ne siamo persuasi, nessuno sarà contento d'intertenersi molto sopra oggetti che ripugnano alla natura: e l'abbattersi sovente alla stessa cosa non vorrebbe al certo chicchessia. Il perchè ciò che narrasi esser debbe meritevole d'imitazione, o recar diletto, e la prolissità nell'esporre i casi ch'escono fuori di questi limiti è (214) più proprio della tragedia che della storia. Ma è forse da perdonar a coloro (215) che preso non hanno a considerar le opere della natura, nè i fatti che generalmente (216) sulla terra accadono. Imperciocchè credon essi che quelli in cui s' avvengono, o che, raccontati da alcuni, a sè chiamano la loro mente, sieno i più grandi ed i più maravigliosi di quanti sino a' loro tempi accaddero. Quindi è che senz' accorgersi spendono molte parole intorno a cose

4. di R. che non sono nuove, essendo già state dette da altri, 552 nè tali che valgano a giovare od a dilettare.

Estr.Val. XXXVII. Il re Antioco sembrava dapprincipio esser (a17) atto a grandi imprese, ed audace, ed instancabile in condurre ad effetto il suo proponimento. Ma venuto in età apparve molto inferiore a sè stessò, ed all'aspettazione delle genti esterne.

FINE DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUINTO.

## SOMMARIO

## DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOOUINTO.

#### SciPione IN APRICA.

I Cartaginesi tolgono a'Romani le vettovaglie - Ambasciadori di Scipione a' Cartaginesi (§ I.) - Sono violati nel ritorno ( SIL ) - Nuovo principio di guerra - Annibale in Africa -Ticheo nunida (( 111.) - Scipione soggioga le città - Richiama Massanissa - Ritornano da Roma gli ambasciadori - Scipione licenzia salvi gli ambasciadori de' Cartaginesi (( IV.) - Annibale va a Zama - Scipione rimanda gli esploratori ad Annibale - Annibale desidera d'abboccarsi con Scipione - Campo presso Naragara (, V.) - Colloquio d' Annibale con Scipione -Orazione d' Annibale ( \ VI-VII. ) - Orazione di Scipione (§ VIII.) - Tornato vano il colloquio vengono a battaglia -Schieramento di Scipione (§ 1X.) - Aringa di Scipione a' suoi soldati ( X.) - Schieramento d'Annibale - Aringa d'Annibale a'suoi (§ XI.) - Pugna di Scipione con Annibale (§ XII-XIII) -Scipione vince ( XIV. ) - Annibale vinto non per sua colpa ( \ XV-XVL ) - Scipione risponde agli ambasciadori de' Cartaginesi (§ XVII.) - Condizioni della pace (§ XVIII.) - Annibale consiglia la pace - I Cartaginesi ne accettano le condizioni ( \ XIX. ) -

Filippo ed Anisco congiurano contro Tolenaco - Il danno ridonda sopra di loro (§ XX.) - Molpagora agisatore della plebe de' Ciani - Filippo s' impossessa di Cio per inganno -Gli uomini sono più incasti degli animali irragionevoli (§ XXI.) -Filippo si reade odioso colla sua perfidia (§ XXII.) - Ambasecria dolosa a' Rodii - La frode è scoperta - Filippo offende gli Eoli, con cui erasi testè riscoccilisto - Prusia (§ XXII.) -Filippo accetta Taso che gli si arrende (§ XXIV.) -

### AFFAN D' EGITTO.

Sesibio, falso tutore di Tolemeo Epifane - Agatocle falso tutore, e ministro rotto ad ogni scelleratezza - Agatoclea -Tlepolemo ( XXV. ) - Agatocle raccomanda sè ed il re pupillo a' Macedoni - Diceria d' Agatocle a' Macedoni - Questi lo deridono - Tlepolemo è padrone delle vettovaglie ( XXVI.) -Suocera di Tlepolemo trattata indegnamente - Agatocle non sa che si fare - Meragene, amico di Tlepolemo - Sta per essere nerbato (§ XXVII.) - Scampa in un modo maraviglioso -Instiga i Macedoni contro Agatocle ( § XXVIII. ) - 1 soldati acringonsi alla ribellione - Enante, madre di Agatocle ((XXIX.) -Tumulto in Alessandria - Agatocle si ricovera nella Siringe -Uomini, donne e fanciulli fanno scorrerie notturne ((XXX.) -I Macedoni chieggono da Agatocle il re pupillo - Agatocle prega pella vita - Aristomene, vil adulatore, poscia diligente amministratore del regno - Intercede per Agatocle - Agatoclea sporge fuori le mammelle (§ XXXI.) - Il re fanciullo è consegnato al popolo - Sosibio provvede al re ed al regno - Agatoele ed Agatoclea sono cercati al supplizio (§ XXXII.) - Filone è ucciso - Trascinano al supplizio Agatocle, Nicone, Agatoclea , Enante , Filammone ( S XXXIII. ) - Nel caso di Agatocle nulla havvi di straordinario - Non fu egli per nessuna virtù insigne ( 5 XXXIV. ) - Alla narrazione hassi a

sogningere una particolar discussione, riferendo la storia d'aomini grandi — quali furnon i scillani destocle e Dionigi (5 XXXV). — Intertenersi troppo sull'espositione di selagure non è nè utile nè dilettevole – Eusgerar le cose è da uomini ignoranti (5 XXXVI). —

### APPARI D' ARTIOCO.

Antioco inferiore all'espettazione degli uomini (5 XXXVII.) -



# ANNOTAZIONI

#### A'FRAMMENTI DEL LIBRO DECIMOQUINTO.

« Ĉuò che innanzi a questa ustranione l'epitomatore tralacció di riferire può supplirsi da Livio, lib. xxx, cap. 11-24, e dalle storie punishe d'Appiano, cap. 26-34. Secondo essi i Cartaginasi, mentrechò, dopo aver richiamato Annibale dall'Italia, trattavano la pace per mezzo d'ambasteaiori mandais a Ronas, presero e measzon a Cartagine dugento navi da carico, le quali, dovendo recer vettoragile s Scipione, farono dalla burarea portate sorre una spiaggia nemica ». Criwerigh. - Il dignitano discorso pertanto che il nostro mette in bocca agli oratori romani non loggesi nelle storie di Livio, il quale si spaccia molto brevenenta delle cose qui narrate nel primo e secondo capitolo. - Le lacuse negli sevenieneti che appartingono al re l'ilipo ed all'Egitis sono tabo più da dolersi, quanto che da nessun altro storico a noi pervenuto riceptica si possono.

(1) Lucio Sergio - Lucio Bebio. Qui emendaronsi a vienale per opera del commentatori i testi di Livio e di Polibio. Aveva il Signaio, seguendo na suo codice, scritto Marco Bebio, ma il Drakenborchio dagli altri manoscritti e dal Nostro restitui il prenome di Lucio. Dall'altro casto recano le edizioni di Polibio coi Manoscritti in luogo di Sergio, Servitio, Servicio, Servicio, ed in vece di Bebio, Saio, pistimo, Sainio, che il Gronovio sospetuli. essere Carato. Il Cassab. lesse Lucio Scrio e Lucio Stito, ma interpose in amendue un asteriseo fra il pronome ed il cognome. Il Gronovio fa il primo che de Livio adottò L. Gergio, e lo Sclaweigh. a Statio sostitul Bebio, togliendolo de Livio pure. Il ho seguito quest' ultimo, e di niamen tolsi, dietro il suo suggerimento, sebbene da lui resso non eseguito nel testo, la copula sai), e, che il terro nome congiugerese col primo, e che da parecchi autorevoli codici non è riconoscitus.

- (2) Sesero le braccia agli Dei. Leggandosi nella prima edisione ed in tutti i manoscitti 13-70 Sesire strataria, r'Oriani ed
  il Casaub. credettero di levare sifiata sonocordanza ponendo il
  sostatativo nel terro caso, d'ondi emergerbela le aeno sepreso
  nella traduzione latina del Casaub. non meno che dello Schweight.
  Dhi iblanzara. Ma ove rifictatari che le libazioni facevani intrattati, onde invocare su d'essi la protezione degli Dei, quando
  son per truture, sibbene per iscussaria e shieder mercede eraso
  venuti i Carraginesi presso i Romani in Tunisi; molto più acconcia alla circottanza qui capresa sembrerà la lezione proposta
  del Reside, Piris Guirà suriani, che choi obbismo adottata.
- (3) Buttaronsi ginocchione. Dal presente luogo apprendiamo, che il verbo »persenti qui nusto de Polibio non significa gistarni a terra con tutta la persona, dappoichè lo veggism opposto al wisiliuri vai l'in viri, che denota appounto cotesta prostrazione. Nella Ciropedia di Senofonte riscontresi il medienno di frequente adoperato nel senso d'adorazione, quale in Persia usavasi non solo dal volgo, me aciandio di Amaggiorenti verso il re; el Esichio il fa sinonimo di «preseriali», chè gittari imnanzi ad alcuno in atto di supplicario, alla qual cosa basta il premer la terra colle ginocchia, alsando le mani, ed abbraccinodo le gi-nocchia ed i piedi di colui che supplichiamo. In questo significato adoperana el ciandio i verbi preside di piedi di colui che supplichiamo. In questo significato adoperana el ciandio i verbi preside di piedi di colui che supplichiamo. In questo significato adoperana el ciandio i verbi preside di piedi di colui che supplichiamo. In questo significato adoperana el ciandio i verbi preside di predi di colui che supplichiamo. In questo significato di opportato di presidenti di presidenti di presente di predi di colui che supplichiamo. In questo significato di presente el care di predi di colui che supplichiamo. In questo significato di presente el presente di pres
- (4) Arrivati fossero vittoriosi. Lo Schweigh., appoggino all'autorità del Reiske e di tre codici, scrisse nel testo si maè suscenzi le l'air mapiras, quand' anche coloro ch' erano

cotá (cioè Annibale ed il suo escroio ch' erano pria in Italia) fossero arrivati vincitori. Meglio tuttavia soncrebbe la sentenza, se coll' Ornia e col Casaub. si omettessero le parole 7-àr i sat at tuto superfiue, e che non so persuadermi essere di Polibio. Qualunque si apertanto la vera lezione, i ho creduto di neglio rendere il testo volgarizzando nel modo che si legge, che di restar attocato alla traduzione latina del Cassub., copiata dallo Schweigh. E Simmi victor e a Italia Hannibal excessitate.

- (5) Quali Dei. Dopo le parole greche a queste corrispondenti leggesi nel testo fop. «tier», circa la qual espressione annobi fi Reiske, ch' essa si riferisce all' ambasciadore, il quale parlò in quell'occasione a nome di tutti. Ma siccome di sopra in questo stesso Capitolo serisse il Nottro, fi-turi piares», per la quale cosa discovano, così è da supporsi che qui attioamente sais il sisugolare pel piurale, o che v'abbia qualche aegligenza di silie, susichè la tactia relazione supposta dal Reiske. Io los stimato di omettere nel nivo rolgarizamento cotesto superluo intercalare.
- (6) De principali dello stato. Questi chiamati sono da Polition architecturate de erano propriamente coloro che avean nelle mani la somma degli affari e governavano la repubblica. Del consultori che il Nostro appella βαλενέμετα, e che saggerivano bensi de' partiti, e discutevano su quelli che venivano proposti, na sono aveano voto nelle deliberazioni.
- (2) Quelli andussero lor addosso: "Ewa-ng 9ii." 1-12il elessero qui il Cassub. o lo Schweigh. nell' autorità de ringilori codici, e tradussero invadant; ma al Reiske non piacque siffata lezione, e suffragato dalla prima edizione e da alcuni manoseritti i satistitul immungiviria, redenntes; per modo che la sentensa sarebba: "Mentrechà ritornassano il sommergessero. Riflettendo pertuno che Esticho interpetra i sunaggiliria, iswansantariti, ch'è quanto redenntia, io non posso affatto riflutare la scrittura ed il sesso addutta dall' ultimo de' mentovati commentatori, co-mechè nel significato di irrasione navale leggasi imérag 9irlar si/Far nel lib. 1, cap. 20.

(8) Bacra. Lo stesso che i Romani chiamavano Bagrados, e il Nostro nel lib. 1, 75, appellò Bacara, o, secondo alcuni codici, Macara. Veggasi la nota 243 al lib. 1.

(g) Da quat sito. Giacendo Uica sulla sponda sinistra del Bacra, ed essendo il campo de'Romani, siccome poc'ansi vedemino, davanti a quella città, è chiaro che la scorta cartaginese, oltrepassato il mentovato fiume alla sua foce, aver doves in cospetto l'accampamento de' nemici.

(40) Dal passo. In tutti i codici è scritto iξ sunphahè, il qual sostantivo potendo significar il tragitto o passo del fiume, dove, siccome leggesi nel principio di questo copitolo, Asdruhale avea avuto ordine di tener pronti alcuni vascelli per assalare gli ambasciadori ronnani; io non comprendo perche lo Schweigh. abbia voluto alterare il testo e scrivere ιξ sunphahè, dall'agguado. Ed uto il Nostro la roce sunphahè nel senso di tragitto da un lido all'altro nel lib. x, cps. 1

(11) Di fronte. Ha creduto lo Schweigh. che in majababit metapata qui significasse, pugnato avendo davvicino (comians commisse pugnificasse, pugnato avendo davvicino (comians commisse pugnificasse, pugnato avendo del sua sentensa cita egli un passo di Diod. Sic., xiv, so, nel quale riscontrasi la stessa fisae, e che fu così voltato dell'interpetre latino. Secondo il Cassub. ed il Reiske requivarrable la mentovata espressione ad attaccare da fisachi. Ma in onn so appagarnin in dell'unua no dell'altra spiegazione, e tengo, che in majababit nelle batteglie savali sia quanto in majababit nelle batteglie savali sia quanto in majababit nelle intribiene, al fornte. Il perche non disapprovo la truducione dell' Ernesti, comechè rifiutata dallo Schweigh: impata directo et adserva (con impeto diretto e di fiscissa).

(13) Imperocchè ec. Adunque desiderio di veudetta accendeva ggi animi de Rousani, e disperazione incitava i Cartaginesi: amendue fierissime passioni, nu la prima meno cieca, perchè dalla cuscienza del proprio diritto guidata; laddove il sentimento della cuscienza del proprio diritto guidata; laddove il sentimento della cuscienza del proprio diritto guidata; laddove il sentimento della cuscienza del proprio diritto guidata; laddove il sentimento della cuscienza del proprio di superio della cuscienza del proprio di superio d

(13) Quelli delle Spagne, della Sicilia, della Sardegna. Tutti questi paesi crano stati avviluppati rielle guerre che si fecero i Romani ed i Cartaginesi; onde ragion volea che i loro abitanti avessero gli animi intenti all'esito della presente battaglia, dalla quale certi eraso che dipender dovesse la loro sorte politica.

(16) Frattanto Annibale ec. « Del ritorno d' Anuibale in Africa sembra aver già il Nostro fatta menzione di sopra, conforme apparisce dal cap. 1, alle parole: ed esser già pressoché manifesto ». Schweigh.

(15) Certo numida Ticheo. Pare costui essere stato quel sovrano de'Numidi Arcacidi, ch'è rammentato da Appiano (Punic.,

33). T. Livio lo sorpassa del tutto.

(16) Publio ec. Secondo il Reiske vi sarebbe tra il terzo e quarto capitolo una ragguardevole lacuna. Lo Schweigh. all' opposito assicura che , confrontata avendo la narrazione di Livio con quella di Polibio, egli non trovò mancar in questa nulla di quanto leggesi nello storico romano. lo pertanto osservo, che Livio, dopo aver esposta la violazione fatta da' Cartaginesi agli ambasciadori romani (xxxi , 25) , racconta d'una legazione che mandò il senato al re Filippo per certi soprusi che questi erasi permesso contr'alcune città greche alleate de'Romani, e fa motto ancora d'alcuni avvenimenti accaduti in Roma, e dell'elezione de'nuovi consoli e comandanti militari delle provincie, tra i queli per unanime volontà del popolo fu Scipione confermato nel comando dell' esercito contro Cartagine. Di queste cose niente qui trovasi presso il Nostro. Al contrario tace Livio della spedizione fatta da Publio contro le città de'Cartaginesi, della sollecitazione diretta a Massanissa, e dell'approdo degli ambasciadori romani e cartaginesi.

(17) Gli ambasciadori ac. « Cioè quelli de' Cartaginesi , in addietro mandati a' Romani , ed ora rinandati a casa insieme cogli ambasciadori de' Romani a' Cartaginesi ». Reiske – Livio (l. c.) dice soltanto che Scipione, non volendu, a malgrado del diritto delle genti violato, far nulla contro d'essi che indegno.

POLIBIO, tom. F. 13

fosse degl' istituti de' maggiori e de' propri costumi, licenziolli. Polibio avvisossi di porre con una più ampla ed energica descrizione in maggior luce e la generosità de' Romani in siffatti incontri, e la vittoria di Scipione sul proprio risentimento.

- (18) Nel campo navale. Est l'às restlacis χέρικα, nello steccato navale, l'eggei nel testo, con che si denole lo spazio di terra presso al marc dove, a maggior sicurezza da nemici, traevansi le navi. Vedi il Nostro, lib. τ, cap. 29. Lo steccato comunemente estendevasi da una parte del marc all'altra, ecos guarentivansi dagli assalti di terra, ma talvolta ficeavansi i pali anche nel marc, ed inancai a questi mettevansi le navi da carico, affice d'assicurare gli alloggiamenti dagli attacchi di marc. Vedi Scheffertu, De militia navali, lib. tru, cap. 4.
- (10) Diresse c. Nel testo è irvamil, « κας ὰνίξ στλλεγιζήμετε, πίναις frat è testo regionando, che la latiamente voltato: Rem som apud se reputans, cogliavit (ponderando la cosa seco medestino, pensò). Na ponderar e perar è la stesa cosa, e Polibio volle qui esprimere l'intenzione della mente (irsawiria, mirava) qual risultato della ridlessione, o dell'interno regionamento; quindi, tenendo costo d'amende queste idee, io credetti di noo essermi troppo dilosgato, in volgarizzando il presente paso, dalla mente dell'autore.
- (ao) Serbare ec. e. E di Focilide o di qualche altro nuico scritore di senueza ». Cassado. nel marg. dell'edn. di Bazil. Del resto sembrami che la traduzione letterale delle parole iuazigarsa ipya, che io ho preferita al praeclarra exempla (esempiti illustri) degl'interpetri laini, non disdiciasi al genio dell'i taliana farella, e con molta proprietà rappresenti non meno l'eccellenza che la pubblicità delle opree che hanno ad imitarii.
- (21) Onorato proceders. Καλακαραθία è il vocabolo del testo, cui stima avvicinaria natiche corrispondere l'italiano da me usato, e' col quale i Greci esprimevano la perficione morale, risultunte dall'unione della decozia colle azioni (κάλλας, hellezza morale) colla bomtà del cuore ( λραθία). Virtute et probilate

voltarono il Cassub. e lo Schweigh; ma non colsero, per quanto a me sembra, nel segno, significando amendue questi termini la sola bontà interna, senza quel decoro che traluce degli atteggiamenti, e ch' è, a coal dire, il riverbero e l'immagine de' virtuosi affetti.

(20) I Cartaginesi ec. Di questa istanza de' Cartaginesi ad Annibale, perchè affictatese la battaglia, e della sua risposta non leggesi nulla presso Livio, siccome vi manca la menzione del motivo che a ciò gl' indusse, cioò il guasto delle loro città. Nel resto della narrazione poco differise lo Storico greco dal romano.

(23) Tre esploratori. Livio (xxx, 29) dice semplicemente speculatores, senza determinarne il numero.

(24) I nemici. Aggiunta fatta ragionevolmente dallo Schweigh. nelle note appiè di pagina al weï elpale meliuse (dov'eran accampati), mancante del nominativo.

(5) Managgiava. Io non avrei tentus la lezione di tutti i libri, che danno pari/s/i, sicome fece il Cassub, che strius εχ'-ιρ/s/i, sicome fece il Cassub, che strius εχ'-ιρ/s/i sicome di quale dovrebbesi tradurre: Come managgiavansi gli affiari e. Distaccando dal principio del periodo susseguente le parole è 12a "Papa (sr. δ'μαθαγρά (1) supremo doce de Romani), ed appiccandolo alla fine del precedente, conforme giudicato aven lo Schweigh, che si dovesse fare ritemendo il 2χ'-ιρ/s/i, tutto è accomodato sens' alteratione del tento, anzi con grandissimas convenienza, ritexendo altramente superfius la determinazione di capitano de' Romani che si verrebbe dando a Publio.

(26) Con sincerità. Ka9aşlus (puramente) ha il testo; cioè con pura e retta intenzione, senza inganno, e non nascondendo nulla. Mi piace il bona fide de' traduttori latini, ma eredo che la frase italiana da me usata renda meglio la forza del greco.

(27) Annibale ammirata ec. Livio (l. c.) non da così nobile sentimento, sibbene da ambizione ed insieme da astuzia fa muovere la proposta che sece Annibale a Scipione di 'venire seco luì

- colloquio, quasiche, chiedendo la pace colle forze intatte, avesse potuto ottenere migliori condizioni, che se vinto fosse.
- (38) Manderabbe. Il Reinke mutò il π'ιμπτι», che banno tuti i libri, nel fisturo π'ιμμτι», perciococh, dice questo commentatore, ritenendo il presente ne risulterebbe un senas affisto contrario all'esito della cosa, cioè, volere Scipione che Annibale mandasse a bui chi gli significasse il luogo ed il tempo dell'abboccamento; lo che è opposto a quanto leggesi nel principio del segrente capitolo.

(20) Quatro mila cavalli. Siccone il nerbo della milità numidica consistera nella cavalleria, cosi non è da maravigliaria se quella che Massaniasa condusse in aiuto di Scipione tauto numerosa fosse in comparazione della fanteria che vi andava minia, e per tal costo non sarebbono stati sovrenth eziandio i seimila cavalieri (¿Esarzy, Zh.s.) che leggosai ne'manoaccinit caelle cidiosii. Se non che io non ho potuto a meno d'attearemi collo Schweigh. all' autorità di Livio, il quale, avendo qui copiato esattamente il Nostro, scrive quattorn milla regultura y oltrechto sosrera giodiziosamente lo stesso commentatore che Polibio, o v'eguale fosse stato il numero de d'avalieri e quello d'afasti, serito avrebbe secondo il suo stile: 'I survir è l' salavar l'arriler (ed altrettanti cavalli), o del tra simile frase.

(30) Naragara. Presso Tolemeo (1v. 3) la trovo chiausa Narangara, città mediterrasea, ch questo geografo collecta tra il fiume Ampasa ed il porto di Tabraca nella Numidia. Quindi non lungi era Zama, distante trecento unglia da Adrumeto se-condo Cornelio Ropote (Hannib., 6), ed a detta del Nostro il camunico di cinque giornate da Cartagine, che a venti niglia il giorno (caminio all' incirca d'un pedone in questo spazio di tempo) formano cento miglia. Vedi il mio ragionamento stalla dicessa d'Annibale in Italia nel vol. n di questo volgarizamento, pag. 278. – Laonde Zama trovarsi dores molto, più vicina a Cartagine che non ad Adrumeto; e tutavia Annibale, sconfitto dal duce romaso, la dicite tanto a gambe cogli avanti d'eson dal duce romaso, la dicite tanto a gambe cogli avanti d'eson del mentione del mantino del mentione del m

soldati, che, « mirabile dictu » scrive Nepote (l. c.), vi pervenne in due giorni e due notti.

(31) Innoltravasi. Livio (xxx, 30) qui aggiugue, che il luogo scelto ad abboccamento avea la vista aperta da tutte le parti , affinche non vi fossero insidie.

(50) Il naluto colla destra. I tradutori latini hanno sempli-cemente post salutationem, ho che non reade il resson del greco sigirispurse, ch'è proprimente quel saluto che fassi anche oggidl, porgendo la destra in testimonio di cordialità. – Per ciò che epetta al discorso che mette qui Polibio in bocca ad Annibale, ove lo si confronti con quello che gli fa pronunziare Livio, torversasi; credo, confermato il giudito che nella perfasioneclla alle note del secondo libro portai sulle dicerie di questi due storici.

(55) Per dir tutto. Cioè per esprimer con poche parole tanta cosa. Questa almeno sembrami la forza del ενλλήβθη, che ha qui il testo.

(34) Dissuazi. Lo Schweight, dopo aver accolta l'interpetratione: bonam nobis mentem fortuna corrumpente, che il Casubono dà a questo luogo, la disapprova nelle note, e apiega l' deserve 97117, che ba qui il Nostro, come noi l'abbiano tradotto.

(35) Che laddore voi foste ec. Qui bauno i libri işais, noi, per modo che avrebbe detto Anniblee Estendo noi (cicle anneudue, Cartaginesi e Romani) stati in pericolo ec. Ma siccome, incominciando dalle parole: Ed alla fine ec., il ponico duce parla della seconda guerra, in cui dapprima corse Roma dopo la battaglis di Canne il maggior pericolo d'essere presa, e poscia, allorquado appunto tenernasi questi discorsi; era i Cartaginesi venuti a siifatto repentaglio; col voltò bene il Cassanh: Pos antea sitis periclitati (comeche nel testo egli abbia ritenuto isail), e mule tradusse questo passo lo Schweigh. Ut de patrio etiam solo suva; pravore periclitati, quasichè un'altra volta in questa medesima guerra i Cartaginesi corso avessero lo stesso.

rischio. Se non che in compilando le note s'avvid'egli della ragionevolezza del senso espresso dal Casaub.

(36) Costoro. Cioè i Cartaginesi, mostrati da Aonibale quasi a dito, conforme bene avverte lo Schweigh; tal essendo il significato del l'ais ñ per l'allous ñ che qui leggesi. Quiudi male il Casaub.: Nunc ipri quam maximo-periclitenur, e peggio lo stesso Schweigh: Et allori etlam nunc cum m. p. (ed uno di noi suoro relesso sismo nel muggior pericolo).

(37) Da scipiti fanciulli. Li estrema volubilità della fortua, per cui ad ogni umana previdenza e ad ogni calcolo si sottrae, fa si, che per rispetto ad essa siamo sempre fancielli, privi dell'uso della ragione. Laoude non è vuoto quell'episteo di vare/ass aggiunto a παιελ, siccome sembrò al Cassub., il quale l'omise. Io l'ho restituito uel volgarizzamento, seguendo lo Schweigh.

(38) Sincere. Il fairs scrisse Polibio, aggettivo che corrisponde all'italiano fido, fidato, ma che ho rifiutato per evitare mal suoso, e perchè la fedeltà meglio s'applica alle persone che alle cose.

(59) Da una cosa che ti dirò. Aφ ivìr Tūr λέγων, da una delle ragioni, bamon i masorettii e la prima edizione; che lo Schweigh, così interpetra: Considera le cosa almeno secondo una di quella ragioni, sotto le quali possono considerari i considera le cosa almeno da una parte. Il Casabono correspendente longo scrivendo, aφ ivìr Tūr λέγω, e tradusse: Er uno quad jam dicam, per modo che il senso serbebe da un solo discorso i traduzione e senso ritenuti dallo Schweigh., e per nulla corrispondenti alla spiegazione da lai data nelle note, a che testè citamno. Io non bo dobitato d'accettare l'emendazione del Casabh., come quella d'onde risulta al testo maggior chiarezza e semplicità.

(40) Io sono quell'Annibale ec. Sublime confronto tra la fortuna passata di quel grande capitano, ed il sommo abbassamento di lui al presente, e con quali efficaci parole esposto! Invano cercasi nella diceria dettata da Livio un tratto eguale di concisa e vibrata eloquenza.

- (41) Recomi or ... ridotto ec. 'Qe ris recano tutti i cadici: seritura che non piacque al Casaub., il quale cangiolla in ir ris: giustamente e con avveduteza, secondoche giadica lo Schweigh. Io pertanto la tengo col Reiske, che ristabilità vuole la lezione volgala, e parmi che il sanos espreso dal Nostro sia questo: Io quell' Annibale ec. . . . . col (facendo ir le veci d'Ilae) mi ritrovo ora in Africa, da dover parlar leco ec. . . de a tale sentenza ho acconcioti in mi volgarizamento.
- (43) Con amani rispetti. Ar 3pawins, umanamente ha il testo. Humana sortiu monorem ne fecco i trudutri laini, e
  Livio (1. c.) scrisse: Ea habenda fortuna erit, quam Dil dederint. Se non vò errato, l'idea che qui volle enuaziar Polibio è
  diversa dalle teste aposta. En Xivarda i a 3pawinse è la frasce the
  egli usa, alla lettera, deliberur umanamente, vale a dire, riguardar nelle deliberazioni che si prendono alla condizione umana; dal qual riguardo nasce la necessità d'appigliarsi sempre al
  partito più vantaggioso, conforme leggismo nella seconda parte
  di questo periodo.
- (43) Al utto vane renderai. Irritas reddes superiores victorias spego l'Ercesti questo passo, e meglio, secondo me, s'appose alla mente di Polibio che non gli altri interpeti, i quali signi, à raspirus tradussero funditus evertes: verbo che male s'adatta al praeclara facta che precede, non si potendo spiantare le reste sicome le cose.
- (45) Cui Scipione replicò. La principale differenza tri Polibio e Livio in questo discorso in ciò consiste, che il primo s'estera de sulle condizioni di pace proposte già da' Carteginesi ed ora da Annibale; laddove l'altro, di quette taccedo, rammenta le cause delle guerre auteriori, riferendole a'memici. Chi più consentaneamente alle circostanze ragionar faccia il duce romano facil è a conocacrai.

- (45) Riguardo io ce. Βλίπει» ἐε καὶ Τὰ Τὰς Τέχες που è al certo: Fortuna e vim jam sibi esse notam, conforue voltarono questo passo il Casaubinou e lo Schweigh; ¿ tô de riguardam (Αλίπει») ad esser noto passa qualche differenza, ed avendo Annibale (cap. v., verso la fine) rivolta l'attenzione di Scipione alla volubilità della fortuna, region vuole che questi, in rispondendo, alla stessa matabilità e non alla forza della fortuna accennasse colle parcel ha Τες 1/2μετε.
- (46) Ch' erwanno già ce. Non en d'aopo, per quanto io credo, che lo Schweigh, desse un altro senso alle portle del testo, ponendo un segno d'interregatione dopo le parole i si <sup>3</sup> In piper. N'e oscura è l'interpetrazione del Casaula, che coni reade questo luogo: Quod mazimum omnium est, civibus tais derictis et pacem petentibus y jum inter nos sucços woos cas razsars. Che sa al Reside sembrò non proceder il discorso abbustana bane e masacarvi forse qualche cosa, ciò deriva, sen aun non mi appengo, dall'ave egli creducto che sisse qui significasse parte delle cose che i Cartaginesi aveen donnandate, quando cotetto vocabolo vuola qui prendere nel senso di particolare, relativo a' patti già stabiliti tra i belligeranti, e poscia rotti da' Cartaginesi imbaldantis pela ventua d'A onibale.
- (47) Non affachè premiati. Col togiere la particella negative, nà, siccome feci i Casabo. Il discorso, a dir vero, renderas più piano e vestiva la forma d'una efficace ironia. Che ai, avrebbe detto Scipione, che dovrenno alleviare i pesi addossativi per inegnaca e à posteri l'ingestituiline e la pergidia. Pia mo no permette ciò l' aòà l'ine (ma silioche) che segue, ed a malgrado del miglior seuso, e, parain auche, della maggior chiarezza dell' esposizione, non ho potuto a meno di ristabilire collo Schweigh. Il aj de codici.
- (48) Come prima. Accetto l'emendazione d' 77s (perciocchè) in 77s (allorquando) proposta dal Reiske, sebbene da lui stesso non riconosciuta necessaria. Lo Schweigh. crede l' 77s contrario al genio della lingua greca ed all'uso di Polibio; ma nè l'uso nè

l'altro esclude l'idea determinativa del tempo che con tale vocabolo acconciamente si esprime.

(40) In tale frangente. Te ver è ne le testo: frase ch'è sembrata tronca al Cassub, il quale vi premise un segno di lacuna. Il Reiske volle che si cancellasse la preposizione, e che si riferiase l'ivra à Cartaginesi; d'onde risulterebbe questa sentenza : Aggiagnendo adunque a quelli monoe gravatese plure le già imposta es. lo ho seguito lo Schweigh., essendo cotal modo elitico famigliare al Nostro. V. lib. 1v, 10, dove leggesi iv pro ri p a suffer, nel qual tempo.

(50) Così avendo. Qui Livio adduce una breve aringa, ch'egli suppone avere amendne i duci fatta a' loro eserciti dopo il colloquio ch' ebbero insieme, il tenor della quale Polibio espone come sua propria riflessione.

(5) Come non iscuoterasti sc. Th su is «κραναθής γίνει]ι (chi non si farà sensibile), il qual modo di dire richiede al certo il dativo, che non riscontrasi nel testo, del sostantivo che segue locche mosse il Reiske a proporre che aggiungasi fig a «κll» liv εξίγεταν, ο che si scriva figires». Se non che trovasi alcuno volte presso il Nostro la stessa frase isolata senza dativo, γιιι, 22, χ., 18. Per la qual cosa è da reputarsi sottigliezza l' osservazione dell' astidetto commentatore.

(53) Mettendo i drappelli. È ammirabile la chiarceza con cui il Nostro espone questo sentimento in confronto della confusione che Livio (xxx, 35) reca nella sua descrizione, della quale già a'avvide Lipsio (De milit. rom., 1v., p. m. 97). « Non ischierarono, die egli, le coorti dense innanzi alle respettive insegper, sibbene i drappelli in qualche distanza tra di loro ec. ». D'onde uon comprendeti che questi drappelli, siccomo munifestamente dice Politio, e ran l'uno dietro l'altro in linea retta.

(53) Ma l' uno dopo l' altro. Kal àλλέλας, ovveramente in una parola καθαλλάκε vuole lo Schweigh, che qui si legga, non appagandosi del καθ άλλας che scrisse Lipsio (L. c.). Ma schhene ἀιφαλαγγέα ε Ἰριφαλαγγέα ικάλλαλες (n. 66; xii,

- 18, 20) significhi due o tre falsagi l'una dietro l'altra, il senso di queste successioni di luogo deriva dall'i nì che suona addos-samento; laddore καθὰ è semplice seguo di distributione, e non può cangiar il senso d' άλληλης che vale vicendevole, alterno. lo preferirei άλλὰ κλας, καθ' κάλλης, conforme sembro già allo sesso Schweich. che potese serse scritto.
- (54) Pella moltitudine degli elefanti. I quali pegt' interstizi , che una linea retta formavano, correr poteano liberamente senza scompigliar le file.
- (55) Gl' interstisj. Frontino (Stratagem., 11, 16) riferisce, che Scipione così disponendo ebbe in mira che la schiera non tralucesse.
- (56) E non potendo. A torto volle il Reiske che nel testo si cancellasse la copola sal, simandola intrua svanti le parole sal'a l'aiv fia: 9a/se, i pof.se (nell'impeto delle bestie). Imperciocchè due eran i casi ne' quali cra comandato a' veliti di ritirarsi; ove sopraffatti fossero da' nemici, ed ove gli elefanti andassero lor addosso; i quali casi uno solo sembrerebbono sena l'e che li unisce ad un tempo e il idistingue.
- (5-γ) Soprappressi da parecchie parti. Questo è il vero senso del πηικαθαλαμβαι μίνινι, che male fu renduto in latino: Qui ocro occuparentur a belluis ( coloro che verrebbon intercettati dalle helve ), quasichè i combattenti non potessero assoltari da varie parti per undo che fosse loro tolta la ritirata.
- (58) Prezzo la inzegne. Ess Τὰ πλάγια περεθλάνδα ἐκαθέταμαὶα καθὰ Τὰν ενμαῖακ (α pplicandos) agi intervalli di fianco presso le insegne) serisse lo Schweigh, nel suo testo, restituendo la lezione de codici. Il Casaubnoo, omesso avendo ἐκαθέμαΙα, volb tuttivia questo passo come se costal vocabolo vi fosse: In deztram sinistrame iti sete applicarent intervallit quae essent inter signa, e lo Schweigh. Fedelmente copiollo. Ma non è questo lo sitie di Polibio, preciso anziché esubrenate nelle sue descrizioni. L'aggettivo πλάγια, che bastava rendere per latera, potea reggerai da sè senza na sonatnivo che il determinasse. Il

Reiske pure non disapprovò quel d'aeritmala; ma non comprendo il 7a da lai premesso a mala Tas raparias, il senso di manella della collocarsi, mettersi, che molto acconciamente si costruisce col semplice mala.

(59) Chiese. È da notarii la somiglianza de' motivi che qui addece Scipione per incoraggiar i suoi alla pogna con quelli recati in mezzo da Annibale alla sua prima calata in Italia (V. lib. 11, cap. 65): grandezza de' beni proposti al vincitore; irreparabile perdita, congiunta con disonore, riservati al vinto che non muore combattendo.

(6a) Superaux sempre. La lezione volgata » pářis sůt "à» i ni zàranila nila supera è certamente viziona, nè basta per emendaria il cangiare du în du; (dover superare), siccome propose il Gronovio. Il Reiske e lo Schweigh. preferiscono du che calza molto megio al retto della sentena, e lo preferisco io pure con tanto maggior fiducia quantoché veggo (di che pare che non siensi accorti gli azzidetti commentatori) come il Gasaub. avea giá fatta questa corretione.

(61) Gli elefanti. Livio (l. c.) aggiugne che Annibale assegnò loro questa posizione a maggior terrore, e che nelle battaglie anteriori non ne avea mai avuti tanti.

(62) Africani e Cartaginesi. Livio vi nuisce una legione di Macedoni. Grede lo Schweigh. che Polibio pure possa qui averli nominati. Ma siccome nemmea Appiano ne fa motto, così è da stimarsi che da altro fonte Livio traesse cotal notizia.

(65) Ciaschedano. I tradutori latini posero qui dincibur, e l'omisero dove parlasi del Cartaginesi. In ono rolli abbandona le tracce del Nostro, perciocchè considerai che "izzel'ar (ciascheduno) non potea riferirai che a' rispettivi duci delle varie nasioni straniere che formavano parte del suo esercito, i quali duci aringar dovesno i proprii soldati. Il secondo membro di questo perriodo così incomicia nel testo: a l'a Cartaginei comandió che i duci annoverassero ec. ». Qui nou sarebhe conventto l'izzel'av, meno pella noisos ripetizione che ne risulterabbe, quanto perché, quel ciaccheduno s' addice a' capitani di cadauna di quelle miste genti, ma non già a'duci de' Cartaginesi, di cent un popol solo. Il Reiske esce qui fuor del seminato, facendo dir a Polibio nel principio del periodo: Παρίγρατο Τότο μαν μανθαφέραν Τοΐο εγραγίανες, comando a' duci de mercenary.

(65) Al faume Trebbie. Il Reiske amerchbe che vi fouse sostiutio il Po od il Ticino, siccome que' finmi fra i quali, secondo Polibio stesso (rm. 6 e seg.), Scipione, pudre del presente, fi sconfitto da Annibale. Ma riflette opportuoumente lo Schweigh, che, quaotuque nella hatteglia alla Trebbia commondasse Tiberio Sempronio, collega di Scipione, questi ciù non pertanto era nel campo, comoche, per essere gravemente ferito, non potesse intervenir alla pugua. Laonde, essendo questo fatto d'armi stato nosto più funesto a' Romani che non quello al Ticino, ragion vodes che Annibale ponesse sotto gii occhi a' saoi la batteglia della Trebbia, afficchè non temessero il figlio di quello Scipioue che uoa così grande rotta avea da lui toccata.

(65) E scorrere coll' acchio. Siccone ne' manoscriti e nella prima edizione manca il nal, così volte l' Orsini che tolto fosse anche il verbo nalla silissira. A dir vero, senza queste due voci correrebbe il senso ottimamente; ma è pur meglio aggiugner al discorso la prima, siccome feci il Casanb,, che non levare l'altra, sovratututo ove la si spieghi collo Schweigh. lustrare occilis, conforme noi pure l'abbiamo reoduta: frase più espressiva del conspleari in che il Casanb. l'ebbe voltata.

(66) Il nome. Превързава è proprismente denominazione, o dir voglismo quel nome con cui si denota la qualità distintiva di qualche persona, da wpsezpajasta, chiamar per nome, saturare. Lo Schweigh, crede ch' Annibale qui alludesse al titolo di Magno che gli era stato dato, secondo certo autore di cui egli non più si rammecolava.

(67) Alcuni elefanti. Appiauo (Punic., cap. 23 e seg.), uella descrizione di questa battaglia meno attaccato a Polibio che nol fu Livio, nulla dice dell'indietreggiar che secero gli elefanti so-

vra i Numidi ch' erano nell' esercito d' Annibale, nè che l'ala smistra de'Cartaginesi fu quella che in tal incontro sofferse maggiormente.

(68) Mercè del provvedimento ec. Vedi sopra al cap. 1x.

- (69) Seatesti del cavalieri. Saranon questi forne stati gl'Italiani armati alla leggera e schierzi da dietro, che, a detta d'Appision, Sepione fice scendere di'eavalli spaventati e sesttare gli elefanti, avendo egli dato il primo esempio di amontar e ferirane uno che s'avventava. Il Reiske avveret che questi erano i cavalieri di Lelio, e quivi era appunto la cavalieri i taliana (v, csp. 1x), cioè nell' als sinistra comandata da Lelio.
- (70) Nel primo luogo che occupavano. Cioè nel retroguardo, come in riserva, essendo questi i soldati più agguerriti di tutto l'esercito. Ed infatti fecero costoro l'ultima disperata prova per sostenere la battaglia.
- (71) Ma avean. Verso d'Omero nell'Iliade, 1v, vers. 437, 38. Polibio lo cita un poco diversamente da quello che oggidi si legge nel poeta. Polibio:

'Ou . . . dul'es Speus dud in yapus

Non . . . eadem turba . . .
"Alla d' ällur ylüsera, moltululoi d'iear äides

Alia aliorum lingua ec.

Omero:

Non . . . aequalis ec. ΄ Αλλὰ γλῶσσ ἐμεμεκίο, π. δ. ε. α.

Ast linguae miscebantur ec.

Dove mi rimane d'osservare che 3piss, contratto 3pis, significa tanto turbe di gente quanto schiamazzo; ma che siccome in realià lo schiamazzo era uno solo, e le turbe diverse, così ho amato meglio di rendere nel volgarizzamento l'ultima di queste idee.

(72) Nè lance nè spade. Livio, che nella relazione di questa battaglia si è rigorosamente attennto al Nostro, dice (xxx111, 34) che i Romani, facendo forza colle spalle e co'hellichi degli scudi, spostarono i mercenarii e li spinsero buona pezza indietro. Ecco in qual guisa era possibile che combattessero senza lance nè spade, e che i Romani tutti gli avvantaggi ottenessero, conforme asserisce tosto Polibio, dalla perfesione del loro schieramento e dalla loro armadura. Sono adunque inopportune le correzioni proposte a questo luogo dall'Orsini, dal Gronovio e dal Reiske, e bene s'appose lo Schweigh. a non riceverle. Che se Appiano (Punic., 45) dice ch'erano senza cavalli, e che non aveano più dardi , ma combattevano colle spade , ciò , con buona licenza dello Schweigh. (dal quale non dovea aspettarsi ch'egli opponesse l'autorità d'Appiano a quella di Polibio), non hassi ad intendere di questo primo scontro, sibbene d'un posteriore che i Romani ebbero a sostenere co' soldati venuti dall' Italia, poichè i mercenarii erano già andati in volta. Ma a proposito dell'anzidetto storico alessaudrino non posso a meno d'osservare, come pella descrizione ch' egli lasciò di questa famosa pugna alcune memorande particolarità si riscontrano, che invano cercherebbonsi in Livio ed in Polibio; per figura, il replicato assalto che nel fervore della mischia si diedero Scipione ed Annibale, e l'urto di Massanissa col supremo duce de' Cartaginesi. Or chi non terrà più conto del silenzio d'uno storico qual è il nostro, descrivente fatti all' età sua accaduti, che dell' asserzione d' nu compilatore d' oltre due secoli ( visse Appiano sotto l' imperador Adriano ) remoto dal tempo di quella battaglia?

(75) Agillità. Ἐνχίρικα è nel testo, propriamente facilità e leggerezza nel muoversi, che gl'interpetri latini bene rendettero per agillitas. Velocitas illinc, dice Livio, major quam vis, meno esprimendo del Nostro.

(75) Colpi da forsanati ec. Grand' è, conforme già altrove abbiam reduto, l'evidenza di Polibio nel mettere sotto gli occhi l'azione delle battaglie. Non potea con pennellata più ardita dipingersi l'estrena disperazione de soldati costretti a combattere cou nemisi et amici. Percubos i riatospue (abbattui di riari) li rappresenta Livio, più esponendo lo stato del lor animo, che non la disperazione che reggeva il loro braccio.

- (5) Per tal guita. Questa sconfitta degli astati nel principio dello scontro, ed il raddrizzamento della pugna per sopraggiunta de principi sono affatto omesse da Livio. Non dico nulla d'Appiano, il quale troppo differisce dal Nostro in tutta la sua relazione.
- (76) Scombuiaron alquanto. Mi piace assai la modificazione proposta dallo Schweigh, al presente testo. Eurigent imimiraties. leggesi ne' libri, Tas Tur aelalur equatas, ès de lur mesynémur nzimores u. l. A. Lanciatisi sulle insegne degli astati le scombuiarono; ma i duci de principi ec. Ora cotesti mercenarii che difendersi doveano, e da' Romani che colla sola forza dell' armadora e de' corpi li aveano respinti, e da' suoi che non voleano riceverli, probabil non è che tanto valessero da scompigliar affatto gli astati che gl' inseguivano ; comechè non sia difficil a credersi che , crescinto a dismisura il lor furore pella disperazione ond' erano animati, giugner potessero a recar nelle file di quelli un poco di confusione. Avendo quindi l'anzidetto commentatore nelle note appiè di pagina sostituito imi miser ad imeniscoles, io l'ho seguito. Ma l'oi pir par che hanno tutti i libri, e che il Reiske approva, pell' el si in che cangiollo il Casaub. , non parmi che possa stare in alcan modo, nè so comprendere come per difenderlo lo Schweigh, immaginata abbia l'altra emendazione da noi adottata, che di per sè è ragionevole abbastanza.
- (7)) L'ingombro della strage. Tà l'is l'assis la molar, verbalmente, l'impediament della sconfitta, che poce sastamente fu voltato: E parta jam victoria oriena impedimentum; l'assis non essendo altrimenti una compiuta vittoria, sibhene il vanteggio colto dalla precipitosa retroessione defennici, quale reggiam qui aver conseguito i Romani. Oltrechè l'ostacolo all'avanzamento nascero adala strage stessa, ciolo a dire dalla grande quantità dei

morti ammucchiati, e non dalla vittoria, che ottenersi poteva anche senza questa particolarità.

(78) Erano per dificoltare. Ho voluto qui esprimere quel misto di passato e di futuro che risulta dalle parole del testo: "Eµirin wiferir, e che el certo è significante. Fium difficilem prachebant scrissero i traduttori latini, ma meglio sarebbe stato prachitura erant.

(79) Gli astati che iuseguivano. Qui seubrami che lo Schweigh.
cerchi il pelo nell' novo. La quellificazione degli astati che inseguono fa supporre che Polibio il distinguesse da altri astati, i
quali non si se cosa fecasero. Ma questi altri astati erra i feriti
che Scipione maudo alla coda dell' esercito, e che al certo non
potean essere fra quelli che incalazano il nemico. Sicchè non fa
qui mestleri di correzione, a è ando sanarito alcun membro di
questo discorso, conforme crede l'anzidetto interpetre. — Secondo
Livio non solo gli astati erasa fata strat ape c'unuali de morti;
confondendo le insegne e le file, ma exiandio le insegne de'principi incominicarvana tettennare, veggendo innanti a sè lando
disordine. Ei fu allora che Scipione richiamò gli astati e fece le
altre dispositioni qui narrate.

(86) Jananzi al siio della pugna. Avenno già gli assati varcati i monti di cadaveri e traevan dietro a' nomici che fuggivano, quando il duce de Romani il fece tornar addietro e schierare nel sito dove cotesti nionti finivano, e dietro al quale era stato il combattimento. Livio non dice dove collocato fosse questo corpo d'armati.

(81) Lungo i morti. Che il Casauh. abbis errato in voltando dia 75 rs. pēr strages mortuorum (atraverto de' morti), non è a dubitarsi; dappoichè come avrebbe Scipione per tal guiss aclivato l'ottacolo che gli era pur d'uopo di cansate? Quindi lo Schweigh, sebbera nulla mutasse nella versione, nelle uote aderisce all'opinione del Reiske, il quale a sià di qui il significato di practer (presso), che in italiano, ov'esprimasi un moto davanti, od al fianco d'un oggetto, dicesi lungo. V. Pomoto davanti, od al fianco d'un oggetto, dicesi lungo. V. Pomoto davanti, od al fianco d'un oggetto, dicesi lungo. V. Pomoto davanti, od al fianco d'un oggetto, dicesi lungo. V. Pomoto davanti, od al fianco d'un oggetto, dicesi lungo. V. Pomoto davanti, od al fianco d'un oggetto, dicesi lungo. V. Pomoto davanti.

libio, 11, 68, e colá la nostra nota 270, e 111, 77, nota 283.

(82) Eguali erano di numero. A detta di Livio era superiore il numero de Romani, oltrechè questi avean già mandati in rotta gli elefanti ed i cavalli, e, sconfitta la prima schiera, combattevano colla seconda.

(85) E quasi. Non en necessario di cancellar il «a' che hanno tutti i manoscritti, siccome fece il Casulu., ma non occorre neppur intenderio nel senso di «a' l'aïla (e ciò), nè di supporre smarrita qualche cosa innanzi a queste parole, siccome avvisò il Reiske; nè hassi questa particella ad avere per un pleonasmo, secondo che situana lo Schweight.

(84) Oltre mille cinquecento. Da due mila dice Livio (xxxvi, 35), dal quale sappiam ancora che i Romani presero centrentatrè bandiere ed undici elefanti.

(85) Non da chi traditate ec. Cheechè arrechino i manoscriti più accreditati, io teugo fernamente che la huona critica prevaler debba alla loro autorità. Il Casaub. che non lasciò di profutare pella sua traduzione dell' antichissimo codice Urbinate (¹). (∀. 1) natora tratto delle edia: e traduz. di Politico, vol. 1, pag. 22), vi area certamente rinvenuta la lesione 75s wp.s.t.f.lar (di chi prevede) preferita dallo Schweigh., e la rigettò tuttaria ponendovi di suo ingegao si wp.s.li\*1se, che abhisan expresso nella nostra versione. Infatti, quand' anche render vorremmo collo Schweigh, ped 7s v yp.s.t.f.lar 8 x ali, y abp.al.a., rei bosan collo Schweigh, ped 7s v yp.s.t.f.lar 8 x ali, y abp.al.a., rei bosan.

(f) Esco le proprie purole del Cassarh. circa l'une da lai fatte del cod. Unione male ma traducion dei Pollain, trate della ma prefazione Nuclea me com escene mèmenta passe serentariames principem. Prancizam Meriem II., Urbini du, con v., circimos estratas calcione Pollain catera, giurnempe per libera com platimose digitalità Philippo Camoj. Prazione, nue majentati (Lodovici Itani) non platimose digitalità Philippo Camoj. Prazione, nue majentati (Lodovici Itani) non promote proprie prop

POLIBIO , tom. V.

gerendas occasiones providit, prospezit (dorasta interpretazione in grasia del senso immagiando ;) che cosa ha che far cutal providenza col divisamento d'indur il duce avversario all'accordo? Dorea siffatta sugacità rassicura anzi Annibale del buon esito della pogura, che ispirargii diffidenza. – Non avrà il Resike conoccinto il manoscritto d'Urbino direnuto in appresso Vicineo, e giu sarà quiodi sembrato regionovole di mutar il wyséliste del Cassubono in wyssissiles praetermitetuit (di chi tralascia), o wayséliste, praetervidentu, non animadestratis, non scienzia (di chi uno vede, non s'accorge, non conosce). Queste lezioni non sono punto inferiori alla cassubonima; ma il commentator alemanon non disapprova per ciò quella del suo praedecessore, sibbeno la stima egli migliore del 2000 wyssississi.

(86) Difficil essendo a rompersi. Ecco una prova del retto discernimento del Casuba. nell' apprezzar le ana teisoni de'codici di cui si valse. Aveilarenelle pa por l'Urbinate, mentreche l'arenelle (le al dissuiria) hanno parecchi codici d'ottimo conio, l'autorità del quali atrascinò il Lipsio, l'Orsini ed il Resiake. Il Salmasio ed il Gronorito, osservando che la facile separazione della schiera romana non corrispondeva allo stratagenmu usato da Annibale di romperla cogli elefanti, proposero di leggere d'arillà, accennando agli intestati in che quella schiera era divisa. Ma lo Schweigh, questa volta s'accorda col Casuba, e la ragiono il etatto palmare, che grandemente dobhismo maravigliarci come tanti sommi illustratori dell'antichità abbian potuto sottorene letoni con assurbe citoni contanto.

(87) Doue minecciava ce. Novel argomento è questo del vantagio che il Casanh. seppe tra d'e confronti fatti col col. Urbinate. Negli altri manocritti e nella prima edizione qui leggati "γγγειθα 3ε' διενερειδα», che non avendo seano fu dall' Oriani, seguito dal Lipsio e dal Reiske, convertitio ni δεν εναιδα». Να il Casath. cavò dal summentovato codice la vera lezione, γε διενερ e lo Schweigh, adottolla, sostervado molto giuditiossamente, con

me nella solita schiera de'Romani, dove i drappelli disponevansi in ordine alterno (in quincencem), non due ma tre drappelli voltavansi contro la massa de' nemici che penetrata fosse nella loro schiera, due da'due lati, ed uno di fronte, collocato nella fila di dietro di faccias all'insensitio de' due onteriori.

(88) E tattavia Annibale ec. Livio copiò dal Nostro la parte del ragioamento contenta in questo capiolo, na omise l'altra che leggesi nell'antecedente, e che comprendo i motivi per cui il duce de Cartaginesi foce cotali provvedimenti. Avean cotesti motivi il loro fondamento nella singolarità dell'armadura e dello schieramento del Romani, i di cui vantaggi Polibio al certo meglio conoctera che neo la tostroi patavino.

(89) Perchè ec. Nestore, schierando i suoi a combattimento contro l'esercito d'alcuni principi ausiliari de' Trojani, collocò nella vanguardia la cavalleria, nel retroguardo i fanti, e nel mezzo cacciò i vili ( Iliad, , 1v , v. 207-300). Così fece Annibale in questa battaglia. La milizia della qual egli tenca il minor conto era la ciurmaglia mercenaria composta di tante nazioni, ma poderosa pel suo numero, impetuosa e manesca, quindi attissima ad aprire la pugna. Quella in cui maggiormente affidavasi, e della quale molto gli calca, eran i veterani venuti seco lui dall'Italia, ed a costoro assegnò egli il posto più sicuro e serbolli all'ultimo colpo. Ma i Cartaginesi di fresco assoldati, imperiti della guerra, e timidi pelle sciagure in che vedean avvolta la patria eran i più sospetti, e perciò li pos'egli nel mezzo. Così narra Frontino (Stratagem., 11, 3) che Pirro, seguendo il consiglio d'Omero, nella battaglia d'Ascoli pose i Tarentini, ch'eran i suoi peggiori soldati, nel mezzo della schiera, avendo riempiute l'ale di gente più valorosa; ed Ammiano Marcellino (lib. xxiv) riferisce che Giuliano, secondo l'omerica disposizione, stabill i più deholi nul mezzo della schiera, affinchè, messi dinanzi e turpemente cedendo, non strascinassero tutti seco, o nelle ultime insegne rigettati, non resistendo loro nessuno, non andassero più liberamente in volta.

(90) Le cose che soprassano. Le cose che l'abbreviatore emise fira questo capitolo e l'autecedente possoon rispeteri da Livio (1111, 56) e da Appiano (Punic., (8-52). A ciò che qui narra Polibio appartengono quelle parole di Livio al luogo citato: Ed essis (gli ambascidori de Cartagionis) antegiaronsi a miseria molto maggiormente di prima, quanto più li costriagea la fortuna ; ma pella amonia della recente perpiña furon esti accoltati con alquanto minor piatà ». Schweigh. E coteste cose che sorpassano la comune consuetudine, eran appunto gli siti d'attenna villa, siccome il buttarsi in terra, bacipr i piedi degli offesi, ed altre bassenze di tal futta che, a detta del Nostro, ove sieno il linguaggio dell'impostrus, puno soltanto poco mosono a pietà, conforme dice Livio, ma eccitan ezisadio sdegoo ed ofici.

(gs) Scipione breve discorso ec. Da Livio non iscorgesi che Scipione rivolgesse la parola agli ambasciadori, ma narra egli soltanto che questi, ricordati con molti rimbrotti della loro perficità, onde da tante sconfitte ammestratti credessero finalmente che vi fossero Dei e giuramenti, ascoltarono le condizioni di pace che furon loro dettata (cpn. 57).

(92) La città di Sagunto. Tè ι Zanas Jiar wiλn (la città dei Zacantii) hanno i monoscitti e l'edizine prima, ed il Cassabi, credette di conservar questa lezione; ma essa non piacque allo Schweigh, il quale ne fece Zanas Judica (de' Zacante); Stefano biastatio la scrite Zanás Judicanta) e gli abitanti Zacante, e Záns Jare (Zarguthon) ancore, d'onde Zanas Juste (Zarguthon) ancore, d'onde Zanas Juste (Zarguthon) ancore, d'onde Zanas Juste (Darguthon) ancore de'cittadini. Quindi è facile a conoscersi che lo Schweigh. s'è apposto al vero, dappoichè Zanas Jiar e non Zanas Jiar dovano, secondo Stefano, porre il Cassub. ed i libri da lui seculi.

(95) Per amore di se stessi. Cioè in grazia della propria virtà, per cui non infierivano contro i vinti; ma, considerando la mutabilità della fortuna, inclinati erano al compatimento ed al perdono, per quanto gravi fossero le colpe di chi li avea oltraggiati.

(94) Queste erano. Nè in Livio nè io Appiano trovasi cotesta non inutile distinzione.

(95) E coil tutti gli sefganti. La lezione volgata di tutti i manoscritti e di tutte le edizioni è γ<sub>sefere na e vip? 7 èrè 1, 2, 4π/3π ( lo stesso dicasi degli elefanti), quasichè, siccome fa concaso a' Cartaginesi tenere dicci navi lunghe, coi losse lor accordato di serbare dicci elefanti. Ma a detta di Livio (2xx, 5); dovetero essi dare tutti gli elefanti domati, e som domarne altri; e presso Appiano (cap. 54) dice loro Scipione Fol darete gli elefanti quanti ne avete. Egli è perciò che io leggo col Reinke: ' Opurles ranà warfare kiuparine.</sub>

(95) Uno del senato. De Livio asppiamo che costui nomerasi Giigone. Appiano (cap. 35) dice che la plebe non era contenta di questa pace, e che minacciati avea il senato ed Annibale; talché i più moderati, temendo di peggio, ricoverarono presso Massaniasa ed i Romani.

(σγ) Dienndo che aves falleto. Peco monts che decidasi la quisione, se Polibio scritto abbia: Τιν 'Αντ/βαι φάκειφαν'ν, dicono che Asmibale dicesse, come volle il Gasaubono, avveramente se ricersai il φαίν (dicono) che banno tutti i libri, o finalmente se ricello Schweigh. pongasi il solo φαινεί (dicesse). Più importa correggere il «γνγνάκεν 'εχινι che segue e che, significando dar perdono, avere per iscusato, non può esser relativo ad Ausibale, siccome l'aver fallato; sibhene s'Cartagiorsi. Il Reiske suggere un'e mendazione molto acconcia, introducendo fra le nazidette parole άξιινε, meritare, e noi ci siamo a jui attenuti.

(98) D'oltre quarantacinque. « Il calcolo è giusto. Disse ciò Aonibale alla fine dell' anno di Roma 552, ed aveva egli sove anni completi al principio dell'anno 517, allorquando col padre Amilcare andò in 1spagna ». V. lib. 11, cap. 1. Schweigh.

(99) Discutere. Emi Aéres aress, verhalmente recare a di-

scorzo. Il Casaub. tradusse: Ad conciones rem deducere; lo Schweigh.: In disceptationem. Io ho espressa tutta la l'irase in nua sola parola, che siguifica il minuto esame degli argomenti in favore e contro un'opinione quale qui si accenna.

(100) Mentre viva Tolemeo. Polibio, percorrendo sommarimente i fatti principali ch'esser doveano subbietto della sua storia (un, 2), rammento etiandio ques' alleanza d'Anticoc e Elippo a dauno del re pupillo d' Egitto, dicendo che il primo tento di rapirgli Samo e la Caria i, l'altro la Celesiria e la Fenicia.— Il Tolemeo del quale qui trattasi era sovremnomato Epifane (l'illustre), e l'Anticoo il terzo di questo nome, intitolato il Grande del propositione del

(101) Per diritto di natara. La quale insegna di proteggere i deboli, e di non trar profitto dal difetto de' mezzi che hanno per difendersi.

(100) Il regno. Forse non è tunto assurdo il βασιλικὰ (la regia) che hanno i manocetti colla prima editione, mutato in βασιλικά» (regno) dallo Scaligero e dal Casaub., dappoichè per metonimia può la regia potestà esser figurata dall'edificio in cui abita il sovrano, non altrimenti che può la stessa esser reppresentata da' rocaboli (rono, corona, scettro, che sono i distintivi e le insegne reali.

(103) Impudenza. Qui pure non occorreva che lo Schweigh. contro l'autorià de 'codici cangisse à active, i (impudentemente pin à siris, ( liceutiosamente ), esprimendo licenza più afrenstezza d'un ononcant riputatione; ch'è proprio dell' nsurpatore. E ben qualifica cotesta impudenza il agona sere essi addotto il più licer presesto per coprire il loro delitto, sicenze pecì assi diase il Nostro. I luoghi dell'Autore, citati dall' anticidetto interpetre in sostegno del suo arbitrio, non finno punto al caso. Nel lib n. 1, 5, usa Polibio à activa, otto partà della libertà colla quale i soldati epiroti godevansi il paese da loro ricuperato, e nel x, 2 do, riscontrasi lo tesseo avverbio.

dove ragionasi de' licenziosi costumi di Filippo, mentrechè, deposto il regio fasto, soggiornava in Argo.

(104) Può applicarti loro. Dicasi la greco εφλιι, εφλισεί πι, πρισβλισι γίνλεη, επίκι, verbalmente dover τίπο, υίπε μετό di chi diportasi per modo, che ne conseguisca necessariamente derzitone, vergogna. Qui abhiamo: "Οφλιι 7 εν λυγμίπι 1χολίν μίλιο, dover la così detta vita de'pecti, chi è quasto dire: Dall' avidità di cotesti principi risultava ad essi la riputazione d'una vita simile a quella de' pecti. Guidchi il lettore se nel mio volgarizzamento avvicinato mi sono a questa idea. Πησσερίλει, era ne' libri, e di Casabu. con ragione ne fece μνπερίλει, conacche lo Schweigh. sostenga che questi verbi abbian lo stesso senso.

(105) Meritamente. Lo Schweigh. omise nella traduzione il non vuoto siarlar, che il Cassub. rendette per quod merito potuisset, chiodendo queste parole tra parentesi. Se non che più approssimossi al testo lo Schweigh. dando al periodo la forma interrogatoria, conditionatamente avendolo costruito il Cassub.: Si quis ..., Fortunama accusaveril ec.

(107) Vinit amendue. Filippo, venuto a giornata campale cei Romani e cegli Etoli alle Cinocciale in Tessaglia, toccò una graede rotta da T. Quinzio, e non molto appresso Anticoc, chiamato in Europa dagli Etoli, malcontenti della pace che i Romani ebbero accordata a Filippo, fia sconfito dapprima in una battaglia mavale da Emilio Regillo, poecia in Asia dagli Scipioni. V. Polib., xvin, 4-10; xxi, 9, 10; xxii, 8; Livio, xxixii, 2-10; xxii, 9, 210; xxiii, 8; Livio,

(108) E le zignorie e. Il regno di Macedonia peri del tutto sotto Persco, figlio di Filippo, trent'anni circa dopo la congiura qui rammentata , e la potenza de' re di Siria, dopo le due battaglie perdute da Antioco Magno in Europa ed in Asia; laddove la casa de' Tolemei fiori da un secolo e mezzo dopo questi avvenimenti.

(100) Presso i Ciani. Chiamavasi la città di costoro Kies, Cius, ed cra nella Bitinia sulla sponda del mare, sebbene Senofonte ( Hellen. , 1, 10 ) l'attribuisca alla Misia. Di lei narra Strabone (x11, pag. 563) che Filippo, padre di Perseo la distrusse, e ne diede l'area a Prusia, figlio di Zela, che aintato avealo a smantellarla, e che poscia vi fabbricò sopra un'altra città cui impose il proprio nome. È pertanto da sapersi che vi ebbe due re di Bitinia di questo nome. Il primo era appunto colui, del quale in questo lnogo si tratta, soprannomato il zoppo, e parente di Filippo, la cui sorella avea per moglie. L'hanno alcuni confuso con Prusia II, suo figlio, detto il cacciatore, marito, a detta di Livio (xLtt. 12) e d'Appiano (Mitrid., 2), d'uva sorella di Perseo, figlio di Filippo, ed il Valesio e lo Schweigh., tennero questa falsa sentenza, voltando undiel ne, gener. V. Eckhel Doctr.'num., tom. 11, pag. 442, not., e Visconti Iconogr. grec., vol. u, pag. 246, nota 3, ediz. di Milano.

(110) Agitatore della plebe. La voce deparareria, che non era ne codici Polibiani, ma fu tratta da Suida, secondo il Valesio sarebbe quanto familiaris. Lo Schweigh. il tradusse orator popularis, arimpatore accetto al popolo; ma, se non etro, v'ha qualche coas di più forta in questa espressione. Δημαγωγλε deriva, giusta Esichio aw 1 το εξημεν αρχειη, καὶ διανετίη, da condur a governar il popole; oscion celle repubbliche δημαγωγωγλει dirassi tale che colle parole e co'rigiri reca in suo potere la volonti della plebe. Lo che quanto hen sapesse far Molpagora veggiamo da ciò che segue.

(111) Acquistossi una potestà regia. Male pertanto gliene incolse, giacchè secondo Suida fu egli finalmente ucciso.

(113) Gli uomini tutti ee. La sentenza è questa. Sogliono gli uomini mal governandosi, ed ingiustamente verno gli altri procedendo, cadere nelle maggiori acisgure; e ciò accadendo tuttodi in sugli occhi di tutti nesuno a vita più tempertata si condoce, e non asopetta enpapure che mali frutti coglierà dalla sua pazzis; laddove gli animali, guidati dal loro istinto, difficil è che cadano nel laccio, dal qual ebbero una voltu la sorte di scampare.

(113) Comeché facil loro sarebbe. Accetto l'emendazione del Reiske che scrive "pafis" s', facil essendo; dappoiché and sèsdi faquè diametifera "pafis ch' è la lezione volgata è una costruzione tronca, non altrimenti che in italiano mal sonerebbe, ove si dicesse: Ma ne différa alcun poco facile.

(114) Talvolla. Qui pure m'è andata s'versi la mutazione che fece il Reiske di wash (molto) in was (alcun lougo), significando già il desgardise che esque, sofferie granda teingura, senza che d'uopo sia dell'accrescitivo molto; sibbene è assai a proposito l'indicazione di cotesta seisgura, per cui richiamansi alla menoria dell'aminale le officer ricevite.

(1.5) El altri. Ben fecero l'Orisin ed il Cassab. a cangiare il 7ar che qui danno pressochè tutti i libri in 7a≥r; nè so persuadermi che sissi smarrita la parola waAirlae (governi) a cui sospetta lo Schweigh. che possa riferirsi quell'articolo femminile. Polihio parla cogli uomini in generale, considerat eisandio nella vita privata, e la forza del suo discorso consiste nel far conserver, che per quanto cotesti scientral inno sloo odeno parlare.

delle altrui disgrazie, ma eziandio co' propri occhi le veggano, non depongoco le prave lor voglie.

(116) Il suo cognato. V. sopra la nota 109.

(117) Non offeso. Nella parte perduta di questa uarrazione Polibio avrà esposte le particolarità qui leggermente adombrate, e che trasmesse non ci furono da nessun altro storico.

(1.18) Sortir dovca. Obtenturus tradussero gl'interpetri latini il \*\*Appri-prismente l'avio del testo, che corrisponde proprismente la brob italiano da noi usato, e che gli auzidetti aucora voltar potesso sortiturus. Ebbe le traveggole lo Schweigh. leggendo nel Cassub. il brutto solectismo \*\*Appri-prism'; neppure da loi disapprovato.

(119) Delle anzidette città. Quali fossero coteste città Polibio il disse certamente nella parte del testo smarrita. Dal segueute capitolo scorgesi che fra quelle eran anche i Rodii.

(120) Rimandati. Il codice del Valeiro de διαγγιλέμει», derizi, che, a di vece, potrebbe stare, me son regione osserva lo Schweigh, che διαγλημει» (mandati), ο διαλαέμει», (stractimal) meglio confast col καθ' γιέρεν (claschedum giorno, di giorno in giorno) che segme. Il Reiske preferiese διαγαγίμει», che gli spieges Menati con vana speranza a bugiarda promessa de un tempo all' dirto. Λιαγλήμει», ha il Casub. c traduce. Quotidianis sermonibus delimit; mu io dubito forte che quel participio greco posas ricevere il significato passivo, e dubito al tetsi che διαλίγει ο διαλίγει δια (Casub.).

(121) Costretti furono. Hraynárdyna: suppose lo Schweighqui omesso nel testo, e vi mise segno di lacona. Al Cassuboro non parve che insuncasse cotal parola, od una simile, e sersisse nella versione ficerant spectatores. Ma secondo lui non prisédus, sibbene 1711/672/7, avrebbe dovuto leggersi nel greco, siccome prima vi si lesse margina, rano venuti.

(122) Inferocl. Ha ragione lo Schweigh, che il passato più che perfetto & will 93, 11 úzi. (avca inasprito, inferocito) sostituito dal Casaubooo al volgato & will 9311 úzi. mal conviene ad un'azione

che allor appunto accadeva, e non qualche tempo fa era accaduta. Quindi è da accettarsi la sua emendazione nel passato perfetto 2x1/1945/4/22.

- (123) Della città de' Ciani,
- (124) Al popolo di Rodo che per quella aves interceduto. (125) Alla città de' Rodj.
- (126) E la crudeltà. Con questa indica forse Polibio la demolizione di Cio, ch'egli in nessun luogo rammenta espressamente.
- (127) Non poterono prestargli fede. « È da maravigliarai come dopo le prove di perfidia che pochi auni addietro Filippo avea date a Rodj (xm, 3), questi appena s'inducessero a creder al messo che recava loro cotal nuova perfidia ». Schweigh.
- (188) Tanto dilungossi. La frase waphwivers l'à sabiussisse che qui riscontrasi equivale ad abservazione dal decoro, con che viene il Nostro ad indicare che Filippo così adoperando shagliò la via segnata dalle convenienze sociali, ed appalesò, senza volerlo, la propria scelleratezza.
- (129) Un altro riportò. Veduto abbiamo nel principio del cap. antecedente, come Filippo trasse dalla diroccata Cio grande copia di schimoi e di robe. A Prusia toccò bessi il suolo deserto soltanto, ma ne profittò egli tuttavia fabbricandovi sopra, conforme abbiamo già accessato, la città di Prusia al mare (V. la nota 109).
- (130) Nel suo ritorno. « Cioè dalla Propontide , e da Cio , città della Bitinia , di cni nel cap. antecedente ». Schweigh.
- (131) A Taso. Tra le città che menavano querela presso i Romani delle ingiurie loro fatte da Filippo Livio (xxx1, 31) annovera anche Taso, isola del mar Egeo sulla costa della Tracia, celebre pe' suoi vini.
- (132) E questa. È opinione dello Schweigh, che il compilatore degli estratti ristrignesse la presente narrazione, scorgendosi dai frammenti conservati da Suida, che Polibio espose questo fatto più diffusamente. – E non potrebbe darsi che le poche parole

dell' estratto Valesiano fossero come l'introduzione al circostanziato recconto di questo tradimento?

(133) Da quartieri. Cioè dall'obbligo di dar alloggio alle persone civili o militari che dimorassero per aleuu tempo nella città; non già, sicone crede lo Schweigh, il quale per consequente non conobbe la forza del vocabolo iwrina paria, a' soldati che viantaissero; dappoichè fu testè detto ch' esser dovean liberi da quertigiono.

(134) E che si reggano. La correzione al testo di χρῖτθαι in χρακαμίτωτε, proposta dallo Schweigh, non parmi punto necesaria; chè siccome piano è il senso della frase συγχωρίτι είται; così non v' ha nulla d'irregolare in συγχωρίτι χρῖτθαι.

(155) Sosibio falto autore ce. Cioè tale che di suo arbitrio errai certto in tutore dei re fasciulto. Del resto, comeche non meno cottui che Agatocle sotto il pretento di siffatta tutela recoto ai fassero nelle manii il supremo potere, e milli maltagiti, operassero, non è da negarti che, vivendo Talento Filopatore, grandemente meritarono dello stato co' prudesti loro maneggi, e Sosibio sucora combattendo, allorquando Antisco il Grande, inaignoritosi della Celesiria, era in sul punto di conquistre l'E-gilto. V. Polis., v. 63. – Del resto sembra che costeto Sosibio fosse nel numero di coloro che Agatocle, conforme tosto vedermo, feem moritro per impossessaria siolo del sorramo potere.

(136) Ministro. Nel lesto è exever, vaso, strumento, così detto per isprezzo. Nel lib. x111, 5, noi voltamino questa voce, presa in egual senso, mobile. Qui non ne trovammo nell'italiano una che al tutto rendesse il valore della greca.

(139) A Litimaco. « Era contui figlio di Tolemeo Filadello e d'Arsinoe, figlia di Lisimaco e di Tracia, e frettello di Tolemeo Evergete; del quale, oltre a Polibio in questo laogo, ragiona lo Scolinate di Teccrito all'Idil. xva, con queste parole: Con Tolemeo Filadelfo fa primieramente accustate Arsinos di Lisimaco, dalla quale gli macquero Tolemeo, e Lisimaco e Bercenice », Valesio.

(158) A Maga figlio di Tolemeo. « Cotesto Maga era figlio di Tolemeo Evergete. Il di cii a ro unsterno, denominato pur Maga, fu fratello uterioo di Tolemeo Filadelfo, ed occupato il reguo di Circoe fece coo lui molte guerre, conforme scrive Pausonia nelle Attlehe (lib. 1, e.p. 7). Peri cottui sofficato dalla grassezza, poich' ebbe regnato cinquant'a noi, secondochè attesta Agatarchide presso Atenco, lib. xm. ma innanza l'infermità, per finir le contese col fratello Tolemeo, posoò a detta di Ciustino (xxxx, 3), l'unica figlia Berenice ad figlio di lui. Da questa Berenice admoque figlia di Maga e da Tolemeo Epifane nacque. Il Maga più giovine, che Filopatore nel principio del regoo uccise-colla madre di Berenico, per opera di Sosibio, siccome riferizeo Dolibio, v, cap. 34 e 36, e Plutarco in Cleomene, pag. 820 s. Palateio.

(139) A Berenice. V. Polib. , v , 36.

(140) A Cleomene. V. Polib. , v , 38.

(14) 2d Arsinos. « Fu questa sorella e moglie di Tolemeo Filopatore, rammentata ancora da Polibio, v, 85; e xy, 35. Confronta Giustino, xxx, i, presso cui male chiamasi Euridice. Livio, xxvvi, 4, l'appella Cleopatra. Ma cel come d'Arsinos s'accorda l'autore del lib. mi de' Maccabei ». Schweigh.

(143) Agadocle. Confronta il Nostro, xuv. 11; Giustino, xux, 21 ed il commectario di S. Girloma sorra baniele ». Schweigh. È pertanto da ootari, che gli avvenimenti qui narrati sino al cap. xuxvit, posteriori sono alla congiura d'Antico e di Filippo contro il fancinillo Tolemeo Epiñose, accennata qui sopra dal Nostro al cap. xu, conforme scorgesi da quanto ne scrive Giustino noc'anti citato.

(143) I migliori posti ec. Giustino (l. c.) dice, che Agstocle, al fianco del re, reggeva lo Stato, e che le doone (Enante sua madre, ed Agatocles sua sorella e coocubina del re) dispensavano tribuoali, prefetture e capitanie.

(144) Sogare. La correzione d' americe l'as in ampice l'as fatta dal Gronovio ed accettata dallo Schweigh. non parmi ne-

- cessaria, essendo à wersisson quanto excutere, lanciare da sè (V. Senosotte, Ciroped., vis. 1, 37, dove questo verbo è usato per ajginicare l'atto del cavallo nel gittarsi da dosso il cavallere). Laonde metaforicamente sarà a wersisson 71, 1978; is 1818. Lanciare la collera sovr alcuno, sfogarla sopra di lui.
- (145) Agatoclea. V. xIV , 11.
- (169) I Macedoni. Siccome l'armadora, lo schieramento e l'escración militare de Macedoni erano dopo Alessandro Magon el più sto pregio presso i popoli d'oriente, così i sorvani di quelle regioni, singolarmente quelli d'Egitio avena un corpo di militia scella, montata ed escreitata alla macedonica. Semble anti che fonse questa (e notollo ii Gronovio) la guardia Gel tre, da quanto leggesia in Sudia all'artico, Barthara (regii): Seimital gior vani, sono sue parole, i quali accondo la dispositione d'Alessandro escreticavani alle guerra in Egitto.
- (16) Razeiuti. L'Orioi ed il Cassab. trassero dal cod. Urbiante ἀνεμά?!», per sostituirlo all'assurdo ἀνεμά?!», che hanno gli altri codici colla prima edizione. Le lezioni proposte dal Reiske ἀνεμα?!/μετικ, extendori asciugato, e ἀνεμά?!.?, rasciugossi, per quanto non sieno spregeroli, non sono da preferirsi a quella del manoscritto Urbinate.
- (18) Preto il fanciulto in colto. Sun'itera l'i waulite che io cost irdusta; volto lo Schweigh, nelle note; subliment tollera puerun (sizando il fanciulo in aria), lo che non è il valore di Antièci», che propriamente significa portar sulle spalle; laddove i wa[si: e sprime cotal alzamento. Puerum manibus gettata (portando il fanciullo colle mani) serisse il Cassab,, ed avvidenssi meglio alla mente di Polibio. Se non che io credo che Agatocle, portato avendo e non alzato il fanciullino, se lo sarà recato in collo, siccous fassi comunemente con regezzatti di teurar ati, e tal atto bastato sarà per mostrarlo alle guardie e consegurazione.
  - (149) Di questa donna. Non mi dispiace l'aggiunta di ; ini

che amerebbe di far il Reiske al  $\pi a$ ì  $7a s^{\prime\prime} ss$  (la benevolenza mia e di questa donna); dappoichè Agatocle, siccome tutore del fanciullo ed antico servitore della casa regia, dovea pur mettere in qualche conto la sua benevolenza pel pupillo.

(150) Pella solennità dell'incoronazione. Ha ragione il Reiske di mutare il volgato à sătuţe in a satave, perciocche loire il riscontraria poco prima l'a i data, a satave a sur a corona), à sătuţe, significando ereazione, lnaugurazione, non può coavenire se non se alla persona da incoronarai, non già alla corona.

(151) Alla fin fine. Queste parole mi sembrano corrispondere al 1 παράπαν del testo, che i traduttori latini neglessero. Π μπίσι inanani al παράπαν del cesto, che i traduttori latini neglessero. Π μπίσι inanani al παράπαν μπίσι και επίσι επίσ

(155) Negli altri congressi. Noa era da tentari il azila 7-la Aziwas iza-Masarapaka, sicone fece il Reinke, ometicuda il Aziwas, e convertendo il zalla in zal. Gli sappiamo che Poisbio sacrificava talvolta bellezza dello stile alla chiarezza, ed annuva meglio d'esser indegante che escure. London oni telebrio egli sovente delle ripettioni, per non haciar le più minute circostanze. Noi abbiamo conservato questo plenossmo (altri congressi - altri corpi), nò ci pare che la proprietà del discorso ne abbia scapitato.

(153) Molti approduono. Dura frase a dir vero è πολὸς ἐν ἐν επαίσκλον in luogo di πολὸς (ἐν επτίεκαπετε) «ἐν καθαντίε». 
γε, molti erano gli approdunti, «, checchè ne dica lo Schweigh, non può disepprovarsi il divisamento del Reiske d'aggiugnervi il sostantivo τρλος, turba. Che se il Nostro al cap. 28 di questo libro serive πῶτ ἐνειμά κὰι, ciò nulla deroga alla nostro servazione; giucchè wär sta colà in luogo di ἔκατῖος. cid-scheduno.

(154) Sfacciatamente. Pella ragione addotta alla nota 103 io

ho restituito l'analós, di tutti i libri all'aniós, (licenziosamente) che preferiscono il Reiske e lo Schweigh.

(155) Colla faccia svelata. Varie ono le lesioni che dano i codici del vocabolo greco, che io con queste parole tradussi, e varie le corresioni che vi fecro i commenstatori. Considerando pertanto che κάλενθηκ è il velo con cui presso i Greci, e presso i Romani ancora (che il chiamavano fammeus) le donne per decenza coprivano la faccia, lo leggo col cod. di Tubinga e col sesto parigino ἀναθακάλενθηκη, con tuttochè lo Schweigh. dictatosa dichiari silitta seritura.

(155) In portisione ritta. Coles, a mio parere, a el segoo il Casaulo, interperando il § jobi, cestiglia uni insistena, stando sulle sue piante, cioè a dire, ritto, e forse vi è sottiotesa riferene; dappoichò imanati di porre i rei a sedere sull'eculao per tornenettarili, interrogavani in piedi. Il Reishe farnetica supponendo che il sostantiva taciuto sia situ, via, stranda, e che la frese che abbiam per muni significhi interrogave brevemente e gicila via più fiedi e appolita tutto al contrario, essendo i tornenti la strada più herve per ottanere la voltuta confessione, laddore l'inquisitione tranquilla appena dopo lunghi avvolgimenti, e ciò di rado, conduce allo stesso scopo.

(157) Non so che. Singolarissima è la frase greca che io così voltai: "The bir" o "", qualunque cosa ella fosse. L'usò già il Nostro nel lib. xiii, 4.

(158) Battendosi l'anca. Quest'atto, esprimente maraviglis e dolore per qualche improvvisa sciagora, è in italiano rappresentato con una frase affatto simile alla greca, e forse tolta da lei. V. il vocabolario alla voce soca.

(159) Per martoriario. La voce equivalente a martoro è nel tetto άνάμαι, propriamente necessità, permutandosi l'effetto calla causa. Riscontrasi eziandio in Erodoto, 1, 116, dove nè il Valla, no interpetre latino, nè il Silburgio, suo correttore, la compresero, voltando il primo ἀνέμετε ir l'as πάγκαι αν πεσεικίατε restactus; c l'altro rendendo ir ἀνέγκαι μεγάλια.

ι5

żw.x.isr9an in maximas angustias sese dare, che il Valla tradusse: Ad ingenturs devenire necessitates. Ottimamente il ch. Mustoxidi: Ridursi a gran tormenti - mentre a' tormenti si conduceva.

- (160) de ritornasse. Inserlaca îls: ... à μαμάμλεις proposto dallo Schweigh, affine d'omettere l' si che manca ne' codicie, mi sembra assisi duro, ed io ho preferita la lezione si λεικεύκμεν, ch' egl' introdusse nel testo, esprimente lo stato di sospensione e di dubbiezza in cui trouvansi coloro che apprestar dovenno i tormenti a Miragene.
- (161) Solo. Questa voce, sebbene non contennta nel testo, ho creduto necessario d'aggiugnere per non lasciare tronco il senso. E sospettò già lo Schweigh, che scritto avesse Polibio paires o veramente Massagiuss.
  - (165) Irritaronai. Le inesattezze grammaticali, di che taivolta il Nostro si è renduto colpevole, possono scusare la sconcordanza che qui presentasi in tutti i libri, dove "μαρεξένει θακ. leggesi nel presente, mentrechè i verbi che seguono sono nel passato. È quindi giusta la correzione del Reiske in "μαρεξένει", ma pell'anzidetta ragione non necessaria.
  - (163) All' insurresione. Hyès i w/9sess, propriamente all' assalto che darsi dovea ad Agatocle.
  - (16) Talmente usel di senno. Parecchi esempli no fornisce la storia d'omnici che, gimit il columo dell'ambitione e della scellerateza, perdettero la regione, e cechi cortero nel precipito ch' essi medisimi, nol sapendo, eransi scavati. Chi negar può in cotali avvenimenti la disposizione dell'eterna Provvidenza, intenta sempre alla salute del genere musano ed alla punisione di chi abusa del potere sovra i sosi simili ottenulo.
  - (165) Termoforio. Tempio di Cerere, la quat ebbe il titolo di Srnuisopa, legizitatrice, dall'aver colla coltura de' campi introdotto nella società maggior incivilimento, e quindi posto il fondamento delle leggi. Avanti l'invenzione del frumento, dica Macrobio (Saturna, Il Dr. 14, pp. 12) giravano gli nomini senza

POLIBIO, tom. F.

leggi ec. - quindi dalla divisione de'campi nacquero i diritti -Tesmoforie, e Cerealia presso i Romani chiamavansi i giorni festivi a lei consecrati.

(166) Le Dee. Cerere e Proserpina sua figlia che sovente avean culto comune, siccome a Megalopoli (Pausan., Arcad., 31) ed a Roma nell'undecima regione (Dionigi d'Alicarn., v., pag. 414; ed. Wechel. e Tacit., Annal., n., 49).

(167) Policrate. « Era questi stato uno de'espitani di Tolemeo nella battaglia di Rafia (Polib., v., 83). Allora era egli prefetto di Cipro (xviii, 38). Schweigh.

(168) Fi dico. Male cangio il Cassub. il 94,0 lote han tutti i manoscritti e la prima edizione in φαι), disse: uè per conservare la lezione de libri dovea, siccome pretende lo Schweight, preceder φαι (disse io dico); dappoichè αναβαίτατα ne fia abbastanza le veci.

(16g) Confido. Ragionevol è l'emendazione w'wν-3», fatta del Cassub. e da noi espressa, a' codici che recano w'wν-3», sappiate; chè sebbene cotal enfatico anumzio non disdicesse quella donna infuriata, tuttavia il 7», θ+i» βκλεμίνων (volendo gl' iddii) che seque rende l'altro significato più naturale.

(1790 Co fasci. Non altrimenti che presso i Romani le principali dignità facesnsi precedere da una specie di sgherri (lictores) armati di verghe e scure, costei insolito spettacolo offeriva al popolo di donne armate che la seguivano. Polibio le appella collo stesso nome che presso i Greci avean i littori, e scrive l'arie jagdiggas.

(171) Come la notte succedatte al giorno. Singolarissima è la frasc che qui usa il Nostro, ed escretià alquanto l'ineggeo di commentatori. Iu primo luogo vuole il Reiske convertire µila-Ashiri, mutare, susseguire in salanapiri, sopravoenire, ed a 71-71e s'alia-sottintese i'py», opera, od eivgairi, la tranquilità j per modo che secoudo lui la sententa sarebhe: Sopraggianta il Opera (j') o la tranquilità della notte. Ma tosto veggiano che in quelle y'aves utu' altre che tranquillità n'altre

sandria, e l'ippes sarebbe qui manifestamente a pirione. Quindimi souo appigitato all'opinione dello Schweigh, che hascia il μι Παλαβίτη, e suppone omesso dopo il 7º la voce μipes (parte); sicchò ne risulti il senso da lui espresso latinamente nelle note: Note vices cum die mutanti.

- (172) Il circondario. Leggo col Gronovio stpirières, non parendomi che spirières 1-5 3-61/ps significar possa l'èrea, lo spatio pisso innanzi al testro, siccome sostiene lo Schweigh. Nel lib. v1, cap. 51, voltato abbiamo sepirileres 7-5 27 pa/ay/s, circonferenza del testro.
- (173) Del teatro scenico. È da sapersi che presso i Greci trattarnati gli affari di Stato, e facevansi le aringhe ne' teatri, conforme abbian veduto qualch'esempio in queste storie ancora. Le rappresentazioni sceniche pertanto eran eseguite in teatri appositi, che Dionisiaci chiamavani, perciocche nelle feste di Bacco faceansi coteste rappresentazioni con grandissima pompa. Quindi tradusse bene lo Schweigh. 12 Accessiva 20 318/18, theatrum scenicum; a ono così il Casaulo. Liberi patris theatrum.
- (175) Filammone. Lo Schweigh., connechh nel testo abhia ricevulo il volgato Φ/λωτας, di Filone, esservò nelle note che costui da Polibio (cap. 35) è qualificato ministro ed adulatore d' Agatocle; laddove Filammone (cap. cit. in fine) è dallo stesso anuoverato fra i suoi parenti. Questa ragione validissima m' indusse al cambiamento di mone che feci.
- (175) Loggin. 24;125, Siringe la chima Politio. Il Cassub. definice questo vocabole: Es ext trussitoria quasadam anhulatio (camminata di passaggio). V. lo stesso autore nelle osservazioni sopra Ateneo, ilib. v, cap. 6, pag. 217. Nel nostro idioma direbbesi opportunamente anche portico; ma siconue questo esprime piuttosto una passeggista coperta a pianterreno, e clic Paltra s'applica sance a quella dirè in un piano superiore, così ho preferito loggia, truttandosi qui appunto d'un luogo al quale doveasi salire.
- (176) Meandro. « Sembra essere stato il giardino reale, così detto da' viali che mirabilmente l'intersecavano ». Reiske.

(177) Fatte a rete, trasparenti. Queste circostanze notate furono da Polibio per indicare, che cotaste porte erao costruite in maniera che chi era rinchiuso potea pe' fori lasciati dalle liste increcicchiate veder ciò che di fiori ilnessi; lo che nell'attuale periodo d'Agatoce era di somma importanza. Violudi ono è da repotarsi superflua l'aggiouta di ειαφαιτία, trasparenti, siccome repotolla il Reiske.

(178) În sull'albeggiare del giorno. Tei și jușes i i impariviers è la scritura concorde de libri, ricevuta dal Cassah. e da hii cost tradotta: Dies jam plane illucescobat (era già chiaro il giorno). Ma impari-volus è sublucera ; incominciar a farsi giorno, e conza con i v., bene, quindi felicemente mutollo lo Schweigh. in su, iterum, (di nouvo), e noi lo shhiamo seguito.

(179) Immense. Non incertus significa qui xxx10.es; che indisiinte e confuse erano le grida anche avanti che ritornasse la luce; sibbene eran esse allora giunte al loro colmo. « Xaxx10.es, xxxx molto ». Esichio.

(180) Stanza delle consulte. ΧρημαΓισθικός πυλάς lu chiama Polibio, propriamente dove trattavansi gli affari di Stato. In quo reges soliti erant convenire. Casauh. , Schweigh.

(181) Era. Questa parola manca nel testo, e lo Schweigh. propone di supplirla con iolli, ma la coucordanza co' verbi che seguono esige che pongasi in.

(183) la somma a tutto. Πατέ» sarebbe qui scritto, e non wárlør, se questo pronome a χειρεχιῶν, rendite (da χειρεχιῶν, fem.) si riferisse; schhene il Reiske creda che per enaltage (per-nutasione) il mascolino sis in luogo del femminino. È pertanto più giudizios l'altra sua supposizione che πάτθων possa essere isolato, e significare chò che abbismo espresso.

(183) La cara vita. To assupation, l'autimuccia, in modo vezzeggiativo. Quanto è vivo questo esprimersi d'un vile che nelle un po' di vita, quand'anche fosse stentata, in cima a tutti gli altri beni!

(184) Aristomene. Di costui veggasi xviii , 36 e seg.

- (188) Cirse. Sospetto che la vera Ictione sia assistan da àsasim, coronare, cipmen di corona, e non altrimenti àssistant a sassistante, distribuire, con cui secondo lo Schweigh, avrebbe significato il Nostro, che Aristomene, mentrechè distribuiva le corone, ne dicie una d'oro ad Agatocle.
- (189) Gridando a gola. Nullo non genere occis edito (sevendo mandato foro loggi genere di voce) voltato fa questo longo: burlesca immagine, e molto lungi dal vero; dappoicht πένε φάνε απο è ogni maniera di voce, sibbene la voce tutta, quanta uno ne la in gola. E conneché sista detto πένα μεντιώ, πένα βεγία per ogni specie di musica, di virtà, qui sifiatto senso non può testre minesca;
- (188) Sopra il seggio reale. Ciò è sul sedile d'onde i re godevano gli spettacoli. La voce greca 9ia (che significa ancor lo spettacolo siesso) esprime siffatta idea, che noi non abbiamo potuto render esattamente.
- (189) Progrediou. Quantimque μιφωιώνει (esseudo chiaro) diano tutti i libri, io m'accordo col Reiske in ωριβαινώνει, che meglio dell'altro ne mette sotto gli occhi il lesto trapassar del tempo. Oltrechè di leggeri possono i copiatori avere shagiliso il β per φ.

(190) Alla fine sovra nessuno. Ho ristabilito nel volgarizzamento il περας chi era stato omesso da traduttori, e μεθέν, nessuna cosa, che ha dello strano, ho cangiato in μεθένα, nessuno. (191) Sosibio figlio di Sosibio. Le lodi di costui leggonsi nel

lib. xvı, cap. 22.

(193) Conciousiach. Il ripiego dello Schweigh, per cancellare coll Reiske da questo periodo il 23η che vintrodusse il Casunh, mi sembra steniato anzichè no. Imperciocchè volendo dopo πρέχρασες metter il punto minore (punto e virgola), e far dipendere πρασείχε da Σασεβεία, ε converrebbe far precedere al μάλισια la congiunzione καὶ. Σωσέβεία, ἐν τ, μὰν..., Τείε δ΄... ἐνώτρον, καὶ μαλιτία Γὰν κοῦν προσείχει... Τείε πράγρασες το Θειμβαία Τὰν κοῦν προσείχει... Τείε πράγρασες το Θειμβαία Τὰν... Το προσείχει... Το προ

(155) Coloro che qualche delitto cc. Fra questi pertanto cra il padre di Soshito, che non serza somma scelleratezza il figlio proposto avrebbe al re di dar nelle mani al popolo, se non foss'egli già stato ucciso per opera d'Aguocle insieme cogli uomini più illustri del regno. Vedi sopra al cap. xxv., e la nota 155.

(194) Filone. Lo stesso ch' è nominato nel lib. xıv, 11, ma non già il medesimo che riscontrasi nel cap. 30 di questo libro. Vedi sopra la nota 174.

(195) Gli diceva ec. Stando alla lezione άπολαιδήμουν preferita dal Reiske e dallo Schweigh., e ch'è quella de'libri, arbitrariamente cangiata dal Cassub. in ἐπολαιδήμου, io ho creduto che conveniva recarla in volgare siccome feci, affine d'esprimere quella finitezza e perfezione della cosa che risulta dall' ἀπό entrante nella composizione di sifiatto verbo.

(199) E il dardreggiarono. Rifette lo Schweigh. che trafigger uno con armi dia getto in una folla d'anomia le cosa troppo perizolosa, e chi ciò volca fare non avea mesiteri di correr unto alla vita. Quindi amerebb' egli che si leggesse revanificesa. il trafizzero, in luogo di evarsificasa. Il dardreggiarono, siccome hanno pressochè tutti i libri. Ma io non veggo difficoltà ch' ce situalio coll' darifiera, che secondo Esichio è d'apilera, paris,

Trans Court



. Felippo

λόγχε, dardo, piccola lancia, si possa ferir dappresso. Quiodi non ho accettata la sua emendazione.

(197) Nicone. Parente d'Agatocle, del quale non si hanno altre notizie.

(198) Da tre giorni. Tyrlaisr, a dir vero, significa chi viene in tre giorni; ma siccome questa circostanza era qui affatto in-differente, così spiegò il Cassub. isffatto vocabolo nel modo che noi l'abbiamo tradotto, e converrà che i lessicografi vi aggiungano questo nuovo senso.

(199) Diffondendosi. Con frase tutus una e già da lui adoperata nel lib. vu, 7; e xv, 35 e 36, dice qui Polibio Tv i imµilyuzila xyyy iail/syjmissi, esponendo un esuberante dizeorzo, cui credo perfettamente equivalere il verbo italiano da me mato.

(200) Prendendo a considerare. Nel cap. 19, vedemmo in λέγεν πρειν nel senso di discusere. Qui trovismo in λέγεν πρειν, nos siconse colla pella ponderazione delle ragioni contrarie e favorevoli ad alcuna opinione ; sibbene pell' assoggettamento d'un fatto alla riflessione, affice di ristracciarne la cusa. Errò dunque lo Schweigh. nella nota al luogo del succitato capitolo in asserendo che queste due frasi poco tra di loro differissero.

(201) Sottile maltita. Kasaupapierus finajișera scriuse il Nostro, quasi arte squisita di far male. Eximia in dolis consucndis (Casub.), construendis (Schweigh.), versutia (ruffina-tezza etimia in comporre, fiabbricar ingunu). Consiste siffatta malaisa di ua cortiginao nell'allontanare gli emuli ed indur sempre il regnante nel proprio volere.

(202) La miglior opportunità. Non potendogli più nuocer alcun rivale, e superflua essendo ogni astuzia per non perdere il maneggio degli affari.

(203) Diffondersi soverchiamente. Non conforme tradusse il Cassub., oratione uti quae documenti causa solet adiici, nè accessoriam disputationem adiicere, siccome piacque allo Schweigh, hannosi ad intendere le parole di Polibio: Tèr intendere

(204) Per esempio. Ho seguito il Reiske, che mette tra parentesi le voci i sessi l'is, direbbe taluno, e dà loro il significato da noi espresso. Quasi voltolle il Casauh., e lo Schweigh. Ut hoc utar.

(205) Lasciò la ruota ec. Gli stessi termini, tolti da Timeo, riscoutransi già usati dal Nostro nel lib. x11, 15; se non che qui aggiugne esser lui stato pentolaio, onde comprendesi meglio il basso stato dal quale cotesto avventuriere surse a tanta altezza.

(206) Il primo ec. L'Africano maggiore, affine di distinguerlo da Scipione Emiliano, il quale per conseguente sembra che avesse già distrutta Cartagine quando Polibio scrisse questa parte delle ane storie.

(207) Hassi a fermare ec. Sospettò il Reiske che dopo sir isriflarus πρει andato smarrito πξειν, (sottintendendovi rirli), degno è che si fermi. lo supposi che mancasse ĉiτ, e così he tradotto. L' siρκίζι, conviene, col quale finisce il periodo, non può esservi riferito, siccome dubita lo Schweight, conciosische, questo verbo, che propriamente suona accordarzi, richieda sempre il confronto dell' oggetto con cui dissi i' recordo, e male si congiugne coll' infinito d'un altro verbo.

(208) Di persone ec. Nulla monta che dell' Agatocle egiziano solo qui si tratti, nè fa d'uopo sostituir il singolare al plurale, come volle il Reiske; sibbene è da credersi, conforme parve allo Schweigh., che parlasse Polibio di tutti coloro, i quali uccisti furono con Avatocle.

(209) Rifiutata ogni esagerazione. Al contrario di quanto fecero gli altri scrittori, siccome disse Polibio al principio del cap. 34.

(210) Vivace sposizione. Erippiu è nel testo, per virtù propria, della quale, secondo Quintiliano (Inst., Orat., lib. vm., cap. 4, verso la fine) ciò che dicesi non è ozioso, cioè senza efficacia. Dionigi d'Alicarnasso (Iodic, de Lysia, cap. 2) la definice una facoltà che pone le cose dette stott i sensi. A questi maestri mi son attenuto nel volgarizzare siffatto vocabolo. Il Cassub, copisto dallo Schweigh, il circoscrisse con soverchie parole. data prolizius si narentur, aut difusta spectentur. Il Reiske vorrebbe che si leggesso irápysia, evidenza, ma seuza biogno.

(211) Chi di proposito si оссира. Βαλομίνει σαλυπραγμακτι è nel testo; frase difficile a rendersi esattamente nell'idioma italiano, che munea d'un verbo corrispondente a quell'indefesso affatiersi intorno a' particolari d'una cosa, che i Greci felicemote esprimono cou παλοπραγμα-ειτίτ.

- (212) Il soverchio ec. Cioè a dire la minuziosa descrizione delle contingenze stravaganti non riesce nè d'istruzione nè di diletto.
- (a13) Amerà di tener dictro. Male fu qui ζελοῦ tradotto initari; dappoichè le avventure non posson essere oggetto d'initarione amasa. Quindi io ho creduto di dar a questo verbo il senso di με Indei Δετιν (V. Esichio alla voce ζέλο»), ch'è quanto: Seguiter una persona od una cosa con assidaità e fervore. L'Orsini, che vide l'assurdo dell'imitazione, cadde in viennaggior assurdità volendo che si leggesse θελοῦν, exporre, manifestare.
- (211) Più proprio della tragedia. Il carattere di questa è sccondo il Nostro la favolosa esagerazione, contraria del tutto all'ufficio della storia, e tuttavia comuoissimo difetto di chi la scrive. In varii luoghi della presente opera troviam allusioni a cotesto argomento. V. 11, 16; y. 26; y. 15; y. 10; y. 10;
- (a15) Che preso non hanno a considerare ec. Gli errori, in che incappano gli nomini nella vita comune, da due fonti derivanoc dall'ignornoza delle cose naturali, e dalle sarras cognizioni e poca pratica negli offari civili. Quindi la credulità, il ammirrazione degli avvenimenti più volgari e delle qualità morali meno struordinarie.

(216) Sulla terra. Corresse lo Schweigh. in \*al'à l'ir il \*al' l'a l'ir de' manoscritt. Kal'à col genitivo trovasi di frequente applicato ad estensione di luoghi. Kal'à l'is réesu, dell'isola, serisse il Nostro. 111. 10.

(217) Atto a grandi imprese. Distinguono il Wesselingio, ad Diodor., 1, 19; e 11, 7; e lo Schweigh. im/βeλes da iwiβeλes. È il primo , secondo loro , chi con alacrità ed impeto s' accigne a qualche impresa; l'altro è tale ch'è già venuto a capo del suo disegno. I lessicografi pertanto non sembra che ammettano questa distinzione. Emißinus, spiega Esichio imilionalinus, coloro che conseguiscono, ed i mißelos è presso lui lo stesso che ἐπιβολῆν ἔχων. Lo Scoliaste d' Apoll. Rod., 1, 694, interpetra i w iβολος, i w il υχής, che conseguisce; all' opposto nel less. MS. di Cirillo trovasi i mißedet Emmiget, cioè tali che pel grand'esercizio che hanno in una cosa di leggeri vi pervengono-Per la qual cosa è falso il senso che gli anzidetti commentatori attribuiscono ad iπίβολος, e non era da correggersi il testo di Suida, il quale citando questo luogo ha μιγαλιωήβολος, e da sostituire l' , all' s. Nè vale la ragione che il conseguimento di grandi imprese esprime poco appresso il Nostro colle parole 7.5 mool 94 les unlegyuel sues, giacche siffatta attività è più presto relativa all' instancabilità , conforme abbiam noi tradotto , in condurre ad effetto il suo proponimento, mentrechè l'aggettivo summentovato, o coll'una o coll'altra vocale si scriva, accenna maggiormente la fortuna d' Antioco nell' ottenere i suoi intenti.

FINE DELLE ANNOTAZIONI AGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOQUINTO.

## DELLE STORIE

## DI POLIBIO DA MEGALOPOLI.

## AVANZI DEL LIBRO DECIMOSESTO.

I. (1) ÎL re Filippo, venuto a Pergamo, e stimando Olimpaver quasi Attalo nelle mani, spiegò ogoi genere di cxurviii (2) sexisia. Imperciocchè secondando il suo animo pres. A di R. sochè rabhioso, la maggior parte della sua atiaza non Esperiatudo il leggeri il respingevano, pella fortezza de' luoghi, quelli che custodivano Pergamo; e dalla campagna nuon raccoglica preda, avendo Attalo su ciò fatto diligente provvedimento. Laonde nulla gli restava che di versar l'ira su' (3) seggi e su' templi degli Dei, insultando, non Attalo, siccome a me sembra, ma molto più sè stesso. Imperciocchè non solo arse i sacrarii, e rovesciò gli altari, ma infranse exiandio le pietre, affinchè ono si rizzasse un'altra volta ciò ch'egli avea abbattato.

- 4. di R. E poichè distrusse il (f) Niceforio, tagliando la selva, 553 e dissipando il muro che lo cingea, e scavò i (5) sacrarii dalle fondamenta, che molti erano colà e preziosi; mosse dapprincipio verso (6) Tiatira; ma levatosi di là invase (7) il campo di Tche, credendo che abhondevole preda egli avrebbe fatta in que' dintorni. Fallita essendogli questa speranza ancora, e venuto a (8) Geracoma mandò invitando Zeusi a fornirgli grano, e ad eseguir le altre cose secondo i trattati. (g) Zeusi rispose che i trattati atterrebbe; ma realmente non volea egli accrescer le forze di Filippo.
- II. (10) Filippo, andandogli male (11) l'assedio, ed assaltandolo i nemici con molte navi coperte, era imbarazzato, e.non sapeva a qual partito appigliarsi pell'avvenire. E non permettendogli le cose presenti d'eseguire la sua volontà, partissi contra l'aspettazione de' nemici. Imperciocchè Attalo credeva ch'egli fosse ancora per (12) insistere nel lavoro delle mine; e Filippo affrettavasi sovrattutto a prontamente navigare, persuaso che colla celerità preverrebbe gli avversarii, ed indi condurrebbesi a salvamento, radendo la spiaggia, in (13) Samo. Ma ne andò egli di gran lunga errato; perciocchè Attalo e Teofilisco, come prima (14) il videro salpare, si diedero ad esegnire il loro proponimento. Erano pertanto le loro navi (15) divise, stimando essi, conforme dissi, che Filippo perseverasse ancora nella prima impresa. Tuttavia dando con forza de' remi nell' acqua, attaccarono, Attalo (16) la destra de' nemici che precedeva, e Tcofilisco la sinistra. Fi-

lippo sorpreso in ristrettezza di tempo, diede il segno a A. di R. quelli della destra, e comandò che volgessero le prore, 553 e combattessero co' nemici valorosamente. Egli ritirossi cou (17) alcune barche (18) sotto le isolette, che sono in mezzo allo stretto, aspettando l'esito della pugna. Il numero delle navi di Filippo, ch' entrarono nel combattimento, firono cimmantatre conperte, altre scoperte.

con (17) ascune bareau (10) stote e isotetee, can e sono in mezzo allo stretto, aspettando l'esito della pugna. Il numero delle navi di Filippo, ch' entrarono nel combattimento, furono cinquantattè coperte, altre scoperte, e barche (19) fra maggiori e minori cencinquanta : chè i vascelli ch'erauo a Samo non potè tutti allestire. Le navi de' memici erano sessantacinque coperte con quelle de' Bizantini, ed iusieme nove (20) triplici fuste, e tre

da tre palchi.

III. Incominciata la battaglia dalla nave d'Attalo, tosto tutte le altre vicine senza comandamento affrontaronsi. Attalo lanciatosi sulla nave d'otto ordini, e portatole un colpo fatale e (21) sottomarino, quantuuque buona pezza combattessero quelli ch' erano sulla coperta, alla fine la sommerse. La nave capitana di Filippo, che dieci ordini avea, per un accidente singolare venne nelle mani de' nemici. Andatale sotto una triplice fusta, diede a questa un forte colpo in mezzo al ventre (22) sotto il remeggio del banco superiore, (23) e vi restò attaccata, non potendo il nocchiero frenare l'impeto della nave. Quindi restando a lei appeso il naviglio, era essa molto impacciata, e non potea muoversi in nessuna parte. In quello due cinqueremi le andaron addosso, e feritala da ameudue le parti l'affondarono con tutta la gente che vi era sopra, fra cui trovavasi Democrate capitano navale di Filippo. Frattanto Dionisodoro e Dinocrate, fratelli,

A. di R. e comandanti dell' armata d' Attalo, azzuffarousi l' uno con una nave nemica da sette palchi, l'altro con una da otto, ed ebbero a provare singolari vicende. Dinocrate, assaltato il vascello d'otto ordini, ricevette il colpo fuori del mare, (24) essendo la prora nemica alzata; ma la nave nemica ferì (25) sotto la carena, e dapprincipio non potè separarsi, sebbene spesso teutava di far retrocedere la nave. Quindi, combattendo i Macedoni animosamente, venne nell'estremo pericolo. Attalo andò in suo soccorso e facendo impressione nella nave nemica, sciolse l'impaccio de' vascelli; onde Dinocrate maravigliosamente fu liberato. Ma la ciurma tutta della nave nemica, combattendo valorosamente perì, ed il vascello rimaso vuoto cadde nelle mani d' Attalo. Dionisodoro, gittatosi con impeto per ferire col rostro, sbagliò il colpo; ma scorrendo al fianco de' nemici, perdette il remoggio destro, ed insicme gli si fracassarono (26) le travi che portavano le torri. Ciò accadnto gli furon i nemici attorno da tutte le parti. Elevatosi grande il rumore ed il trambusto, la gente tutta in un colla nave perì, tranne Dionisodoro cou altri due che salvaronsi a nuoto in una triplice fusta che gli era andata in soccorso.

IV. Le rimanenti navi combattevano con fortuna eguale; perciocchè-quanto era maggiore il numero delle barche di Filippo, tanto lo avanzava Attalo (27) nelle navi coperte. L'ala, destra di Filippo avea tal disposizione, che indecisa restando la somma delle cose, molto maggiori speranze erano dalla parte d'Attalo. I Rodii dapprincipio nel salpare distaccati erano da' nemici;

(28) conforme testè dissi; ma essendo di molto superiori A. di R. agli avversarii nella celerità del navigare, raggiunsero la coda de' Macedoni. E dapprima assaltate alla poppa le navi che ritiravausi, (29) rompevano loro i remi; ma come quelle di Filippo incominciaron a voltarsi per soccorrer le altre ch' eran in pericolo, ed i Rodii che più tardi aveano salpato raggiunsero i vascelli di Teofilisco: schieraron amendue le navi colle prore di facciata ed affrontaronsi animosamente, provocandosi colle trombe e colle grida. Che se i Macedoni fra le navi coperte schierate non avessero le barche, la battaglia preso avrebbe (30) un esito facile e sollecito: ora nacquero da ciò impedimenti per molti versi alla bisogna de' Rodii, Imperocchè dopo essersi mossa la schiera in conseguenza del primo assalto, (31) tutte erano insieme mescolate. Donde avvenne che le navi non poteano agevolmente scorrer attraverso de' nemici, ne voltarsi, nè punto usare i proprii vantaggi, andando lor addosso le barche, quando su' banchi, per modo che difficoltavasi l'uso de' remi, quando sulle prore, e talvolta sulle poppe; a tale ch' erano impediti i lavori de' nocchieri e de' rematori. Ed allorquando attaccavansi colle prore, il faceano con cert'arte; dappoichè mettendo le navi (32) in sulle prore, riceveano gli urti fuori del mare; e ferendo i nemici sotto acqua, assestavano loro colpi irrimediabili. Ma di rado a ciò riducevansi; perciocchè al tutto schivavano gli scontri, difendendosi i Macedoni valorosamente dalle coperte. quando la pugna era stazionaria; e scorrendo molto fra le navi avversarie, e strappando ad esse i banchi le

A.d. R. rendevano inutili; indi uscendo e qua e là girando, oliquali assaltando alla poppa, quali mentrechè eran obique e voltavansi, le une ferivano, alle altre guastavano sempre qualche parte necessaria. E per tal guisa combattendo grande numero di navi nemiche distruggevano.

V. Ma il più nobile cimento fu di tre cinqueremi de' Rodii: la nave capitana, su cni era Teofilisco; poscia quella che comandava Filostrato, e la terza che a nocchiero avea Autolico, e (33) su cui veleggiava Nicostrato. Questa fatto avendo impressione in una nave nemica, e lasciato in essa il rostro, avvenne che la colpita affondò colla gente, e quella d'Autolico, entrandovi il mare pella prora, accerchiata da' nemici dapprincipio combattea valorosamente, ma finalmente caduto Autolico ferito colle armi in mare, gli altri soldati morirono pugnando da forti. Allora Teofilisco, venuto in suo soccorso con tre cinqueremi , la nave non potè salvare, essendo piena d'acqua; ma bucò due navi nemiche, e ne gittò fuori la gente. Essendo pertanto subito circondato da molte barche e da alcune navi coperte, perdette la maggior parte de' soldati, combattendo egregiamente, ed egli ricevute tre ferite, e cimentatosi con temeraria audacia, a stento salvò la propria nave, soccorso da Filostrato, il quale animosamente seco lui s'addossò il presente pericolo. Unitosi a' vascelli di lui, riprese la znffa co' nemici, snervato del corpo pelle ferite, ma nel valore dell'animo più ardente e terribile di prima. Ed avvenne, che due battaglie si facessero molto fra loro distanti. Conciossiachė (34) l'ala destra di Filippo, giusta il primo divi. A. di R. samento tenendosi sempre vicina a terra, non fosse 553 lungi dall' Asia; e la sinistra, essendosi voltata per soccorrere la coda, combattesse co' Rodii non molto distante da Chio.

VI. Avea Attalo per poco non soggiogata l'ala destra de' nemici, ed (35) avvicinavasi già alle isolette, sotto le quali Filippo stanziava aspettando l'evento della pugna; quando veggendo una cinquereme delle sue fuori della mischia forata ed in sull'essere sommersa da una nave nemica, volò in aiuto di lei con due quadriremi. E siccome il vascello avversario piegava, e facea la ritirata verso terra, (36) così egli con più fervore l'incalzava, ingegnandosi di prenderlo. Filippo osservando Attalo molto staccato da suoi, con quattro cinqueremi, tre fuste, e le barche più vicine audogli addosso, ed intercluso Attalo dalle proprie navi. il costrinse a gettar le navi in terra con grande angoscia. Ciò fatto il re colle ciurme se ne andò in Eritra; e Filippo s'impossessà delle navi e della suppellettile regia. Imperciocche Attalo avea allora usata l'arte d'esporre la più splendida regia suppellettile sulla coperta (37) della nave, d'onde avvenne che i primi Macedoni, i quali nelle barche ad essa abbatteronsi, come videro (38) il manto di porpora, e la quantità delle tazze e delle altre robe che a queste accompagnansi , lasciato (39) l'inseguire, torsero dal cammino per rubarle, Quindi pote Attalo a salvamento ritirarsi in Eritra. Filippo molto inferiore nella somma del combattimento, ma insuperbitosi pel caso fortunoso d'Attalo, si trasse POLIBIO , tom. F. .6

4. di R. fuori, e tutto adoperavasi in raccozzar le sue navi, ed 553 esortar la geste a darsi animo, dappoichè vinta aveano la battaglia. E spargevasi giù il sopetto e la probabilità che Attalo fosse morto, (40) conducendo Filippo legata la nave regia. Dionisodoro, conghietturando ciò ch' era al re accaduto, raccolse le navi della sua nazione, alzando un segnale; le quali come a lui si strinsero, egli navigò salvo nelle stazioni d'Asia. Frattanto i Macedoni che combattevano co' Rodii, da molto tempo mal conci, shrigaronsi dalla pugna ritimandosi partitamente sotto pretesto d'affrettarsi a soccorrere le proprie navi. I Rodii rimurchiarono alcune delle navi prese, altre già danneggiate co' rostri lasciarono e se ne andaron a Chia.

VII. Perirono delle navi di Filippo nella battaglia con Attalo il vascello da dieci palchi, quelli da nove, da sette, da sei; delle altre, coperte dieci, triplici fuste tre, barche venticiaque, e le loro ciurme. (4) Nel combattimento co' Rodii perirono dieci navi coperte, e da quaranta barche; prese furono due quadriremi; e sette barche colle ciurme. Delle navi d'Attalo affondarono una triplice fusta e due cinqueremi, (42) e prese furono due quadriremi ed il vascello regio. Di quella de' Rodii perirono due cinqueremi, (43) ed una trireme; ma non ne fu presa nessena. Uomini morirono de' Rodii sessanta, di quelli d'Attalo settanta; di quelli di Filippo, (44) Macedoni da tremila, delle ciurme da scimila. Vivi furono presi fra alleati e Macedoni da duemila, (45) Egizii da settecento.

VIII. Tale fu la fine della battaglia navale presso

Chio. La vittoria arrogossi Filippo cou due pretesti : A. di R. l'uno ch' egli aveva gittato Attalo in terra, impossessandosi della sua nave : l'altro, che avendo afferrato presso il (46) promontorio Argenno, sembrò essersi stanziato al (47) cospetto della strage. In conformità di ciò adoperò egli pure il giorno susseguente, raccogliendo i rottami delle navi, e facendo levar i morti che conoscevansi, affine d'accrescere l'anzidetta apparenza. Ma ch' egli stesso persnaso non fosse d'aver vinto, fra noco dimostraron i Rodii e Dionisodoro , sendochè il di vegnente, mentre il re era in questa faccenda occupato, indettatisi con reciproci avvisi, navigaron addosso a lui, e collocate in fronte le navi, non facendosi loro nessun incontro, ritornaron a Chio. Filippo che non avea giammai perduta tanta gente in un tempo. (48) nè per terra, nè per mare, forte dolevasi dell' avvenuto. e gran parte del suo impeto (49) erasi scemata; ma verso quelli di fuori tentava in ogni modo di na-

presso i lidi eran a vedersi ingombri di tutti i mentovati oggetti confusamente accumulati. Donde avvenne che non solo egli, ma tutti i Macedoni ancora caddero in una costernazione non comune. IX. Teofilisco, sopravissuto una sola giornata, e scritto avendo alla patria su'particolari della battaglia.

scondere il suo sentimento, sebbene le cose stesse non glielo permettevano. Imperocchè senza ciò che dicemmo, quanto accadde dopo la battaglia riempià di terrore quelli che n'erano testimoni. Chè perita essendo tanta gente, ad no tratto lo (50) stretto tutto colmossi di morti, di sangue, d'armi, di frantumi di navi; ed i giorni ap-

Common Transla

A. di R. e preposto Cleoneo in luogo di sè (51) alle forze, mori dalle ferite: uomo che diportossi cou valore nel cimento, e degno è di memoria (52) pel suo divisamento. Imperciocchè se egli non avesse osato il primo d'attaccare Filippo, tutti sarebbonsi lasciati sfuggire l'occasione, temendo di Filippo l'audacia. Ora avendo egli incominciata la guerra, costrinse la sua patria ad insorger opportunamente, e costrinse altresì Attalo a non indugiare, (53) e non che a far apparecchi di guerra, a combattere valorosamente e cimentarsi. Il perché meritamente i Rodii eziandio motto l'essaltarono con onori tali, che valessero ad eccitare uon solo i viventi, ma i posteri ancora perchè soccorrano la patria ne' suoi (54) tempi fortunosi.

X. Che cosa dunque rattenne il lor impeto? null'altro che la natura delle cose. Conciossiachè molti, da lungi veggendo, desiderino talvolta (55) l'impossibile pella grandezza delle appariscenti speranze, vincendo la cupidità in ciascheduno la ragione; ma quando avvicinansi agli oggetti, senza motivo ancora si ristanno da' loro proponimenti, offuscati e tolti di senno dalle difficoltà e dagli ostacoli che incontrano.

XI. Poscia avendo Filippo dati alcuni assalti (56) che inntili riuscirono pella fortezza della piccola città, se ne andò di bel nuovo, guastando le castella, e gli abitati della campagna. Di là partitosi pose il campo dinanzi a (57) Prinasso; e preparati prestamente (58) graticci e siffatta materia (59) incominciò l' assedio colle 1 3 184

2440

Polibio T. V. Tav. IV bis pag. 244.



Lualo I re di Pergame

mine. Ma tornandogli vana l'impresa per essere il A. di A. luogo sassoso, immaginò cotal ripiego. Di giorno fasca scalpore sotterra, come se si lavorassero le mina, e di notte recava terriccio d'altronde, e gittavalo presso alla bocca degli scavi; per modo che (60) argomentando dalla quantità della terra accumulata i cittadini rimanevano sbigottiti. Dapprincipio adunque i (61) Prinassesi resistettero valorosamente; ma poiché mandò loro Filippo significando, che il loro muro era (62) pontellato nell'estensione di circa due igueri, e vi aggiunse la domanda, qual delle due amassero meglio, o uscire prendendo sicurtà, o perir tutti insieme colla città, arsi che fossero i puntelli, prestando fede a questi detti arrendettero la città.

XII. La città di (63) lasso giace snlla costa d' Asia nel golfo situato fra il tempio di Nettuno nel territorio di Mileto, e la città di Mindio, (64) chiamato golfo lassio, e più comunemente ancora Bargilietico, da' nomi delle città fabbricate nell'ultimo suo seno. Gloriansi i suoi abitanti d'sescre stati in origine coloni degli Argivi, poscia de' Milesii, avendo i loro maggiori fatto venire (65) uno de' figli di Neleo, che fabbricò Mileto, per cagione della sconfitta che toccarono nella guerra Carica. La (66) grandezza della città e di dieci stadii. Corre voce e credesi fra i Bargilieti, che la statua di (67) Diana Cindiade, quantunque trovisi a ciclo scoperto, nè da neve, nè da pioggia sia tocca giammasi, siccome presso i lassesai (68) quella di Vesta: e ciò han riferito eziandioi alcuiu storici. Ma io a siffatte as-

A. di R. serzioni degli scrittori di memorie in tutto il corso della mia opera non posso a meno di contraddire, e d'esserne intollerante; perciocchè mi sembrano cose (69) al tutto puerili e non solo aliene da ogni ragione di probabilità, ma eziandio dalla possibilità remote. Conciossiache dire che alcuni corpi situati nella luce non danno ombra, è da mente perduta : lo che fece (70) Teopompo dicendo, che chi entra nel tempio di Giove in Arcadia, ove non è permesso d'entrare, privo d'ombra diviene. Simile a questo è ciò che ora riferiamo. (71) Nelle cose pertanto che tendono a conservare la venerazione del volgo verso la Divinità, è da perdonarsi a certi storici, se cotali miracoli e fole inventano, ma il soverchio non è da compatirsi. Difficil, a dir vero, è in tutte le cose il determinare la misura; ma non impossibile. Il perchè a mio parere, l'errare o l'opinar falsamente, purchè fia con moderazione, abbiasi indulgenza; ma l'eccesso (72) si detesti.

Eitr. Val. XIII. Nel Peloponneso quali massime dapprincipio stabilisse Nabide, tiranno de Lacedemonii, e come, espulsi i cittadini, liberasse i servi ed accasase con essi le mogli e le figlie de' padroni; egualmente in qual modo offerisse la sua potestà come un sacro asilo a coloro che per empietà o scellerata condotta erano fuggiti dalla propria patria, esposto abbiamo (73) ne' libri anteriori. Ma come ed in qual guisa negli anzidetti tempi, (74) essendo allento degli Etoli, degli Elei, de' Messenii, e dovendo a tutti questi in forsa de' giuramenti e de' tratlati recare soccorso, ove da alcuno

assaliti fossero, non tenendo conto alcuno de' mento- A di B.
vati pegni di fede, (75) s' accinse a tradire la città de'

553

Messenii, ora diremo . . . . . . .

XIV. Dappoiche alcuni scrittori di storie particolari scrissero di questi tempi aucora, ne' quali avvennero le vicende de' Messenii , (76) e le anzidette battaglie navali, ho in animo di ragionar alcun poco circa i medesimi. Nol farò pertanto di tutti, ma di quelli che reputo degni di memoria e distinzione; e sono dessi (77) Zenone ed (78) Antistene da Rodi, Cotesti io giudico di vaglia per molte canse; perciocchè vissero in que' tempi, (79) e diedero opera alla patria, e finalmente fecero quel lavoro non per loro utilità, ma per trarne gloria e per far cosa dicevole ad nomini che maneggiano i pubblici affari. E siccome scrivon essi gli stessi avvenimenti che scriviamo noi, egli è necessario di non passarli sotto silenzio, affinchè i leggitori curiosi, indotti dal nome della patria e dall' opinione che le gloriose gesta marittime sieno famigliarissime a' Rodii , quando discordiamo dal loro parere , non seguano più quelli che noi. Asseriscono dunque primieramente amendue, che la battaglia navale presso a (80) Lade non era minore di quella presso a Chio. anzi più fiera ed avventata; e che (81) nel maneggio e nella consumazione de' particolari della pugna, e nel sno risultamento la vittoria fu de' Rodii. lo accordo bensì che gli storici inclinar debbano in favore della loro patria; non già che abbiano ad asserire d'essa il contrario di ciò ch' è avvenuto. Imperciocchè v' ha erA. d. R. rori in buon dato in cui inciampano gli storici, che 553 difficil è di schivare all'umana natura. Ma se a bello studio scriviamo falsità, o per cagione della patria, o degli amici, o per far cosa grata ad alcuno, qual differenza sarà fra noi e quelli che con ciò procacciansi il vitto Chè siccome costoro, (82) tutto misurando col lucro, tolgon ogni autorità alle loro composizioni; così gli uomini di stato lasciatisi trascinare dall'odio o dall'amicizia, cadono sovente nello stesso estremo. (83) Quindi debbon i lettori diligentemente a cotesta parte badare, e gli scrittori stessi prendersene guardia.

XV. È ciò manifesto pelle cose che abbiamo per mani. Imperciocchè confessano gli anzidetti nella sposizione de' particolari, che nella battaglia navale presso Lade due cinqueremi de' Rodii colle ciurme vennero nel potere de' nemici; che in mezzo alla pugna avendo una nave (84) alzato il trinchetto, perciocchè essendo bucata sommergevasi, molte altre ch' erano a lei vicine facendo lo stesso se ne andarono nell'alto mare; finalmente che il comandante dell' armata rimaso con pochi fu costretto ad eseguire quanto fecero i summentovati; e che allora (85) spinti da vento contrario afferraron in (86) Mindo, e il di appresso avendo salpato (87) tragittaron a Coo; che i nemici arsero le cinqueremi, e preso terra a Lade, stanziaronsi negli alloggiamenti de' Rodii, ed inoltre i Milesii, attoniti dell'accaduto, non solo Filippo ma Eraclide pure coronarono (88), perciocchè apparecchiavansi questi a dar loro l'assalto. Dopo aver queste cose narrate, che manifestamente qualificano una sconfitta, tuttavia così ne' A. di R. particolari come nella somma asseriscono i Rodii vincitori ; e ciò mentrechè esiste ancor la lettera nel pritaneo, mandata circa que' tempi dal capitano dell'armata su cotesto affare al senato ed a' pritani, la quale non colle asserzioni (80) d' Antistene e di Zenone, ma colle postre si accorda.

XVI. Dietro gli avvenimenti anzidetti scrivon essi (90) intorno al tradimento fatto a' Messenii. Ove dice Zenone, che Nabide partitosi da Lacedemone, e passato il fiume Eurota, marciasse lungo il così detto (Q1) Oplite (campo d'arme) pella strada angusta presso Poliasio, finche giunse ne' dintorni di (92) Sellasia; di colà recatosi a (93) Talama, per (94) Fera giugnesse al fiume (05) Pamiso. Intorno alle quali cose non so che mi debba dire. Imperocchè tutto ciò è quanto asserire, che alcuno partitosi da Corinto, e passato l'Istmo, e toccate le (96) balze Scironie, subitamente andasse sulla (97) via chiamata Contoporia, e dinanzi a Miccue proseguisse il cammino verso Argo. (98) Cotesti siti non che sieno tra di loro poco distanti, hanno posizione affatto contraria, Conciossiache l'Istmo e le balze Scironie trovinsi a levante di Corinto, e la Contoporia e Micene (00) prossime all' occidente estivo, per modo che è al tutto impossibile di (100) giugner pelle summentovate strade a' luoghi anzidetti. Lo stesso avviene aucora circa que' siti della Laconia. Imperocchè l' Eurota ed i dintorni di Sellasia giacciono all'oriente estivo di Sparta; e Talama, Fera ed il Pamiso all'occidente invernale. Laonde non solo non può pervenire a SelA. di R. lasia, ma non ha neppur bisogno di passar l' Eu-553 rota chi si propone di viaggiare per Talama nella Messenia.

> XVII. Oltre a ciò dice, che Nabide ritornò dalla Messenia pella porta che conduce a Tegea. Lo che è assurdo; sendochè giace Megalopoli innanzi a Tegea verso la Messenia, (101) per modo che egli è impossibile, che presso i Messenii alcuna porta chiamisi per Tegea. Hanno essi, a dir vero, una porta che appellasi Tegeate, pella quale Nabide ritornò; onde Zenone tratto in errore credette Tegea più vicina a Messene. Ma la faccenda non sta così; sibbene giace il territorio della Laconia e di Megalopoli fra la Messenia e la Tegeatide. Per ultimo dice egli, che (102) l'Alfeo nascososi subito dopo ch'è uscito della fonte, scorrendo molto spazio sotterra, ritorni alla luce presso (103) Licoa città dell' Arcadia, Ma cotesto fiume, in picciola distanza dalla sua sorgente celatosi pello spazio di dieci stadii, ribalza fuori, e poscia passando pella campagna di Megalopoli, c'apprincipio ristretto, indi crescendo, e valicato maestosamente l'anzidetto territorio pel corso di dugento stadii, giugne a Licoa, avendo già ricevuto per giunta la corrente del (104) Lusio, (105) pieno essendo, e non punto (106) guazzabile. Tutte coteste asserzioni mi sembrano al certo errori, tali tuttavia che ammettono pretesto e scusa; perciocchè nascon esse da ignoranza, e quello che spetta alla battaglia navale trae origine da naturale amor di patria, (107) Chi pertanto non rinfaccerà meritamente a Zenone, d'aver posto il maggior studio, non nella investigazione delle

cose nè nel maneggio del suo argomento, ma nell'ador- A. di R. namento dello stile, del quale spesso manifestamente si pompeggia, conforme fanno la maggior parte degli altri storici illustri? Ma io dico, che collocar si debbe cura ed industria nel narrare convenientemente i fatti ; dappoiché è chiaro che ciò moltissimo contribuisce all' utilità della storia. Non pertanto non hassi tal cosa a riporre nel più eminente e primo luogo da uomini moderati; chè n'è dessa ben lungi, avendo la storia altre parti più belle, delle quali meglio farà mostra, (108) chi nelle civili faccende s' aggira.

XVIII. Ciò che dir voglio rendesi sovrattutto pa- Olimp. lese per quanto segue. Il suddetto scrittore sponendo CXLV,ii (109) l'assedio di Gaza, e la battaglia fra Antioco e A. di R.

Scopa nella Celesiria presso al Panio, tanta diligenza pose ne' fregi dello stile, che avanzò di gran lunga le esagerazioni stesse di coloro, i quali fanno le loro composizioni per isciorinare la propria scienza e stupefar il volgo. Le cose pertanto trascurò egli di maniera, che non v'ha maggior leggerezza ed imperizia della sua. Imperocchè propostosi di narrare pria lo schieramento dell' esercito di Scopa, dice che nell'ala destra la falange teneasi alla falda del monte con pochi cavalli, e la sua ala sinistra e la cavalleria tutta ch' era presso d'essa attelata, stava ne' luoghi piani. Avere poi Antioco in sul far del giorno mandato il suo figlio maggiore Antioco con parte delle forze, affinchè preoccupasse i luoghi montuosi che sovrastavano a' nemici, e col resto dell'esercito, essendo già dì chiaro, aver lui tragittato (110) il fiume ch' era tra i due campi, ed es-

A. di R. sersi schierato nel piano, ponendo la falange in una sola linea di rimpetto al centro della schiera nemica. ed i cavalli parte nell'ala sinistra della falange, parte nella destra, fra cui erano pure i cavalli coperti di corazza, a' quali comandava Antioco il più giovane de' figli. Poscia, dice, che gli elefanti ed i (111) Tarentini ch'erano con (112) Antipatro distese in certi intervalli. e gli spazii fra gli elefanti riempiè di saettatori e frombolieri, ed egli colla (113) cavalleria de' compagni e co' (114) satelliti stava dietro alle belve. Ciò avendo premesso, soggiugne, che il giovine Antioco, ch'egli avea messo nel piano di rincontro all' ala sinistra de' nemici con seco la cavalleria in corazza, surto da' luoghi montuosi pose in fuga i cavalli di Tolemeo figlio d'Aeropo, ed inseguilli, il qual Tolemeo comandava gli Etoli nel piano dalla parte dell' ala manca; e che le

XIX. In appresso dice, che la falange superchiata (1.15) da'l noghi difficili ed oppresso dagli Etoli, ritirossi in buon ordine: e gli elefanti, ricerendo quelli che piegavano, e cadendo addosso a' nemici, prestarono grande servigio. Ma come questi vennero dietro la falange non è facile a capirsi, o come, venutivi, prestarono cotanto servigio. Imperocchè, affrontatesi una volta le falangi, possibil non era che gli elefanti distinguessero quale fra coloro che capitavano fosse amico o nemico. Oltre a ciù prosegue, che la cavalleria degli Etoli era

falangi, poiche affrontaronsi, fecero aspra battaglin. Nè comprese egli com'era impossibile l'affrontarsi, mentre che gli elefanti, e la cavalleria e l'armadura

leggera occupavano le prime file.

imbarazzata nella battaglia per non essere avvezza all'a- A. di R. spetto degli elefanti. Ma, a detta sua, quelli ch' erano schierati nell'ala destra dapprincipio rimasero intatti : e la rimaneute moltitudine de' cavalli, distribuita nell'ala sinistra, fnggì tutta superata da quelli d' Antioco. Qual parte adunque de' cavalli fu nel centro della falange, che gli elefanti spaventarono? Dove trovossi il re? e qual servigio prestò nella battaglia il più bel corpo di fanti e di cavalli che aveano? Nulla di tutto ciò si parla. Dov' era il figlio Antioco più vecchio, il quale con una parte dell'esercito occupati avea i luoghi più alti? Chè costui non erasi, a detta sua, dopo la pagna ritirato nel campo. E giustamente; dappoichè egli pose due (116) Antiochi, figli del re, (117) quando allora uno solo sotto il padre militava. Come poi Scopa, secondo lui, e primo ed nltimo nsci della battaglia? Conciossiachè egli dica, che, vedendo il giovane Antioco, ritornato dall'inseguire, sovrastar alle spalle della falange, e disperando per tal cagione della vittoria, fece la ritirata, che poscia venne nel maggior pericolo, circondata essendo la falange dalle belve e da' cavalli, e che alla fine ritirossi Scopa dal cimento.

XX. Coteste, ed in generale siffatte assurdità mi sembrano recare agli scrittori grande vergogna. Il perche ingegnarci dobbiamo sovrattutto di renderci padroni d'ogni parte della storia: (118) ciò essendo egregia cosa. E se questo non è possibile, hassi a porre la maggior industria nelle parti di lei che sono le più necessarie e principali. Giò pertanto fui indutto a dire in veggendo, che oggidi, siccome nelle altre

A. di R. arti e studi, così nella storia ancora, negletto viene

ciò che spetta all'essenziale ragione ed all'uopo di ciascheduna; e quanto appartiene all' ostentazione ed all'apparenza è lodato ed imitato, come cosa grande ed ammirabile, quantunque più facile ne riesca il lavoro. e meno richiegga per piacere, che non (110) le altre scritture. Del resto intorno all'ignoranza de' luoghi nella Laconia, perciocchè grande è lo sbaglio, nou esitai di scrivere allo stesso Zenone; (120) giudicando esser cosa onesta non istimare gli errori altrui proprii vantaggi, conforme alcuni sogliono; ma curar e correggere così le nostre memorie, come quelle degli altri, per quanto è in noi, in grazia della pubblica utilità. Egli, ricevuta la lettera, e conoscendo che impossibil era l'emendazione per essere già dati fuori gli esemplari, ne fu (121) oltre ogni credere dolente, ma non potè far nulla: tuttavia accolse il nostro divisamento con animo benigno. La qual cosa io pure raccomando circa me a' coetanei ed a' posteri. Se in qualche luogo della mia opera rinvenuto sono d'aver a bello studio mentito, e trascurata la verità, rimproverato io sia senza pietà; ma se fatto l'avrò per ignoranza, mi si perdoni, e più di tutti a me, pella grandezza del lavoro, e pell'estensione degli oggetti che ho abbracciati.

XXI. (122) Tlepolemo, colui che amministrava gli affari del regno d' Egitto, era giovine d'età, e brillò sempre nella vita militare; ma superbo com'egli era per natura, ed avido di gloria, molte buone qualità, e

molte ree ancora recò al governo dello stato. Im- A. di R. perocchè era egli atto bensì a comandare un esercito 556 in campagna, ed a diriger imprese guerresche, e di natura robusto, ed acconcio alle militari allocuzioni; ma al maneggio di affari (123) avviluppati, che richieggono attenzione e (124) svegliatezza, e alla custodia di danari, ed in generale all'amministrazione degl'interessi, era inettissimo. Onde in breve tempo (125) non solo trasse in pericolo, ma pregindicò ancora il regno : dappoiché avuti i danari in suo potere , la maggior parte del giorno consumava in ginocar alla palla, ed esercitarsi con giovinotti nelle armi, e finito ciò attendeva tosto a banchettare, passando quasi tutta la vita in siffatte cose e con tali compagni. Chè se alcune ore del giorno destinava alle udienze, distribuiva, o più presto, a dir ciò che me ne pare, sprecava egli i danari regii agli ambasciadori che venivano dalla Grecia, ed agli artisti della scena, e sovrattutto a' duci ed a' soldati che dimoravano nella corte : chè non poteva egli nulla negare, ed a chi con dolci parole gli si accostava tutto ciò che aveva in pronto donava (126). Crebbe poi il male, (127) da sè aggrandendosi; perciocchè chiunque era stato inaspettatamente da lui beneficato, così per cagione del passato, come dell' avvenire, con esuberanza il ringraziava. Ed egli sentite da tutti le sue lodi, (128) e gli evviva che a lui faceansi nel vnotar i bicchieri, e le inscrizioni, e le canzoni che i musici in onor suo pella città cantavano, divenne finalmente pettorato e tronfio, e sali sempre maggiormente in su4. di R. perbia, e più proclive si fece a gratificarsi gli stranieri 556 ed i soldati.

> XXII. Delle quali cose sdegnati i cortigiani, tutto notavano, e la temerità di lui a (129) malincuore sofferivano, ma (130) Sosibio al confronto ammiravano. Imperciocchè questi sembrava governar il re con maggior senno che all' età sua non competeva, e nel conversare cogli estranei diportavasi condegnamente all'autorità che gli era affidata, la quale consisteva in custodire il sigillo e la persona reale. Circa quel tempo ritornò da Filippo (131) Tolemeo figlio di Sosibio. Costui priachè lasciasse Alessandria era pieno di superbia. per propria indole, e pelle dovizie del padre. Ma come audato in Macedonia praticò co' giovani della corte, credendo che il valore de' Macedoni fosse nella (132) differenza de' calzari e de' vestiti , comparve tutto dandosi a siffatte cose, e persuaso ch'egli era nomo di vaglia per essere stato fuori di paese, ed aver conversato co' Macedoni, e che gli Alessandrini eran uomini servili e da nulla. Il perchè si pose tosto a parlar male di Tlepolemo e ad offenderlo. Abbracciata avendo la sua parte tutti quelli della corte, percioechè Tlepolemo i negozii ed i danari non come curatore, ma come erede amministrava, presto crebbe la (133) materia della discordia. Allora Tlepolemo, essendo a lui riferiti i discorsi nimichevoli che dall' osservazione e dalla malignità de' cortigiani derivavano, dapprincipio neglesse e disprezzò cotesti detti; ma come, ragunatisi a consiglio, osarono di vituperarlo in pubblico, pella mala sua amministrazione del regno, mentre ch' egli era as

sente; esacerbato raccolse il suo consiglio, e fattosi A. di R. inanzi disse, che coloro di nascosto e privatamente 556 contro di lui deliberavano, ma ch'egli avea deciso d'accusarli pubblicamente ed in faccia.

(134) Dopo l'aringo prese Tlepolemo il sigillo ancora da Sosibio; ricevuto il quale fece ogni cosa a suo talento.

XXIII. (135) Publio Scipione venne d' Africa non Estr. ant. molto dopo il mentovato tempo. Essendo l'aspettazione della moltitudine conforme alla grandezza de' fatti, grande fu altresì la pompa che il circondava, e la benevolenza del volgo verso di lui ; lo che meritamente avvenne, e per giusti motivi. Imperciocchè non isperaudo giammai di cacciar Annibale fuori d'Italia, nè di allontanare da sè e da' suoi cotanto pericolo; vedevansi allora già stabilmente non solo scevri da ogni timore e sciagura, ma giunti eziandio al colmo dellagioia per avere soggiogati i nemici. Ed allorquando fece (136) l'ingresso trionfale, (137) vieppiù ancora pellavista delle cose che portavansi attorno ricordatisi delle passate avversità erano impazienti di ringraziare gli Dei, e di spicgar la lor affezione verso l'autore di tanto cambiamento. Fu allora (138) Siface pure, re de' Massesili condotto in trionfo pella città insieme co' prigioni; il quale dopo alcun tempo morì in earcere. Compiute queste cose i Romani per molti giorni successivi (139) fecero giuochi e diedero solenni spet-

- di R. tacoli, fornendo a ciò le spese la magnanimità di 556 Scipione.
- XXIV. Il re Filippo, essendo l'inverno già cominciato, nel quale (140) Publio Sulpicio fu creato console in Roma, soggiornando in Bargila, ed osservando ehe i Rodii ed Attalo, non che licenziassero le forze navali altre navi allestivano, e con maggior impeguo alle guardie attendevano, era in difficile situazione, e molti e varii pensieri volgea nella mente circa l'avvenire. Imperciocchè temeva egli l'uscita fuori del porto di Bargila, e prevedeva il cimento marittimo; ed insieme diffidando degli affari di Macedonia non volca per nessun conto svernare in Asia, temendo e gli Etoli ed i Romani. E non ignorava egli le (141) ambascerie che contro di lui crano state spedite a Roma, (142) perciocchè era finita la guerra in Africa. Per le quali cose egli sommamente agitato, fu frattanto costretto a rimanere colà, facendo, come si suol dire, la vita del lupo. (143) Conciossiachè da alcuni clandestinamente, od a viva forza rubando, altri costringendo a dargli, altri contro la sua natura lusingando, perchè l'esercito suo pativa fame, quando carni, quando fichi, quando pochissimo frumento era il cibo da lui provveduto. Delle quali cose parte gli forniva (144) Zeusi, parte i (145) Milasesi, gli Alabandesi ed i (146) Magneti; chè egli quando davano accarezzava, quando non davano (147) abbaiava e tendeva loro insidie. Finalmente introdotte pratiche con Milasia per via di Filocle, gli falli l'impresa per essersi mal governato. La campagna degli Alabandesi

guasto come nemica, dicendo, ch'era necessario di A. di R. procacciare all'esercito il nutrimento. Da (148) quelli 556 di Magnesia, dappoiche non aveano frumento, prese fichi. Quindi impossessatosi di Miunte, cedette il castello a' Magneti in pagamento de' fichi.

XXV. Il popolo d'Atene spedì ambasciadori al re Olimp. Attalo, parte per (149) congratularsi de' suoi successi, cxliviiii parte per invitarlo a venir in Atene, a fine di delibe- A. di R. rar insieme circa le cose presenti, Il re sentito dopo pochi giorni che gli (150) ambasciadori romani erano entrati nel Pireo, e stimando esser necessario di scco loro abboccarsi, vi (151) navigò in fretta. Il popolo d'Atene, risaputo il suo arrivo, decretò di fargli magnifico incontro e pomposa accoglienza. Attalo, approdato nel Pirco, il primo giorno trattò cogli ambasciadori venuti da Roma, e veggendo che rammentavano l'antica loro società, ed erano prouti a far guerra a Filippo, fu oltremodo lieto. Il di vegnente sali co' Romani e co' maestrati Ateniesi nella città, ed ebbe grande accompagnamento: chè non solo i maestrati ed i (152) cavalieri, ma eziandio tutti i cittadini co' figli e colle mogli andaron loro incontro. Come furon uniti, tanti contrassegni di benevolenza diede la moltitudine a' Romani, ed ancor maggiormente ad Attalo, che nulla più. Poichè entrò nel (153) Dipilo, collocarono da amendue le parti le sacerdotesse ed i sacerdoti; poscia aprirono tutti i templi, e posero vittime presso tutti gli altari, e vollero ch'egli sagrificasse. Per ultimo gli decretarono tauti onori, quanti a nessun altro, che

A. di R. in addietro era stato loro benefattore; perciocchè fra
554 le altre cose diedero ad una tribù il (154) nome d'Attalo, e lo inserirono tra gli (155) eroi, donde le loro
tribù appellarono.

XXVI. Poscia, convocato il popolo a parlamento, vi chiamaron il re; ma essendosi egli scusato, e (156) dicendo che grave gli sarebbe di presentarsi ad esporre loro in faccia i benefizii che aveano ricevuti, (157) desistettero dal chiedere ch' entrasse. Il pregaron adunque che manifestasse per iscritto ciò ch' egli giudicava utile ne' presenti tempi. V' acconsentì e scrisse, ed i principali dello stato recarono la sua lettera alla ragunanza, Erano i capi dello scritto: una commemorazione de' beni ch' egli in addietro avea fatti al popolo; una enumerazione delle cose che in que' tempi fatte avea contro Filippo; e finalmente una esortazione alla guerra contra il medesimo, ed un giuramento, che, ove ora non (158) togliessero ad entrar animosamente co' Rodii, co' Romani, e con esso lui nell'anzidetta inimicizia, e poscia, preterita l'occasione, volessero aver parte nella pace procurata dagli altri, non riuscirebbe loro di fare il vantaggio della patria.(150) Bastò l'aver recitata quella lettera, perchè pronta si dimostrasse la moltitudine a decretar la guerra, e pelle cose che vi eran espresse e pella benevolenza verso d' Attalo. Ma poichè entraron i Rodii, e fecero molte parole nella stessa sentenza, parve agli Ateniesi di romper la guerra a Filippo. Accolsero i Rodii ancora magnificamente, e donaron al popolo la corona per il valore, ed a tutti i Rodii decretarono la cittadinanza; perciocchè, a tacere del resto, avean

essi restituite le navi prese in guerra colla gente. Gli A. di R. ambasciadori pertanto de' Rodii, avendo ciò eseguito, 554 (160) andaron a Geo coll'armata verso le isole.

XXVII. Allorquando gli ambasciadori Romani sog- Amb. IV giornavano in Atene, mentrechè (161) Nicanore generale di Filippo correva l'Attica sino all'Accademia, i Romani, premessi a lui araldi, con esso abboccaronsi, e l'avvertirono annunziasse a Filippo, come i Romani esortavano il re a non guerreggiare con nessun Greco, ed a render conto ad Attalo (162) dinanzi a un tribunale competente degli oltraggi a lui fatti. Che ciò eseguendo gli era concesso di viver in pace co' Romani; ma non volendo ubbidire gli seguirebbe il contrario. Nicauore ciò udito se ne andò. Lo stesso discorso che tennero i Romani circa Filippo, fecero eziandio agli Epiroti passando colle navi davanti a Fenice e ad Aminandro salendo nell' Atamania; egualmente agli Etoli in Naupatto, ed agli Achei in Egio. Significate poi queste cose a Filippo per mezzo di Nicanore, (163) recaronsi presso Antioco e Tolemeo affine di riconciliarli.

XXVIII. A me sembra pertanto che l'incominciar Estr. ant. bene e mantener vigoroso l'impeto, finchè gli sifari prendano incremento, a molti sia già avvenuto; ma condur a fine il proponimento, e dove la fortuna è contaria supplire col raziocinio (164) al difetto del suo favore accaduto sia a pochi. Il perchè ginstamente biasimerà taluno la (165) negligenza d'Attalo e de' Rodii

A. di R. in quella congiuntura, e plauso farà a' sentimenti regii e magnapimi di Filippo ed alla sua costanza nel divisato consiglio, non già lodando tutta la sua condotta, ma esaltando il fervore di lui nel presente caso. Faccio io pertanto questa distinzione, affinchè non istimi alcuno che io dica cose tra loro contrarie, avendo testè lodati Attalo ed i Rodii, e biasimato Filippo, ed ora facendo l'opposto. Per la qual cosa io ho già (166) nel principio dell' opera espressamente avvertito, esser necessario di dir talvolta bene, talvolta male de' medesimi; dappoichè sovente le mutazioni degli affari in peggio e le sciagure cangiano le volontà degli nomini, e sovente ciò fanno ancora le variazioni in meglio. E quando per propria natura gli uomini portati sono al loro dovere, quando al contrario: una delle quali cose sembra allora esser succeduta a Filippo. Imperocchè, fremendo delle sconfitte sofferte, e facendo quasi tutto per isdegno e mal talento, (167) con animo risoluto e maravigliosa perseveranza acconciossi a' difficili tempi, e per tal guisa insorto contro i Rodii ed il re Attalo, (168) consegui il suo intento, A ciò dire fui indotto, perchè alcuni presso alla meta, siccome i cattivi corridori, abbandonano la loro impresa, ed altri in questa parte precipuamente vincono i competitori.

> XXIX. (169) Filippo volea in questi luoghi furar le mosse a' Romani e preoccupar i (170) passaggi. Affinchè, ove divisase di ripassar in Asia, Abido gli fosse seala. (Sudda).

Esporre con molte parole la posizione d'Abido e Se- A. di R. sto ed il favorevole sito delle loro città . lavoro superfluo mi sembra, perciocchè ognuno, per quanto sia di poco conto, n'è informato, a cagione della particolar natura di que' luoghi. Ma rinfrescar con una sommaria descrizione la memoria de' leggitori, affinchè pongan attenzione, stimo non essere al presente inutil cosa. E potrannosi conoscere i comodi delle anzidette città, non tanto da' luoghi medesimi, quanto per via del confronto e paragone con quelli di cui siamo per ragiouare. Imperocchè, siccome non è possibile d'entrar dal mare (171) che alcuni chiaman Oceano, altri Atlantico nel nostro, se non se pello stretto ch' è presso alle colonne d'Ercole ; così non puossi dal nostro mare pervenire nella Propontide e nel Ponto, se non se navigando pell'intervallo ch'è fra Sesto ed Abido. E non altrimenti che se il caso serbata avesse qualche norma nel formar amendue i passi, quello presso alle colonne d'Ercole è in molti doppii maggiore di quello dell' Ellesponto: chè il primo ha (172) sessanta stadii, e (173) quello d' Abido ne ha due, per modo che se ne può argomentare essere il mar esterno di molti doppii maggiore del nostro. È pertanto lo stretto d'Abido più comodo che non quello alle colonne d'Ercole; perciocchè il primo essendo da amendue i lati abitato fa le veci d'una porta, per cagione della comunicazione reciproca fra le due sponde, e (174) fu esso già coperto d'un ponte da chi amò meglio di passar a piedi da un continente all'altro, ma il più delle volte lo si tragitta in nave. Lo stretto pertanto alle colonne d' Ercole ha

A. di R. poca utilità, e per pochi; sendochè le nazioni che abitano all' estremità dell'Africa e dell' Europa non hanon
fra di loro comanicazione, e di l mar esterno è ignoto.
(175) La città d' Abido è da amendue le parti circondata da' promontorii d' Europa, ed ha un porto che
pnò da ogni vento proteggere chi vi approda; ma fnori
della stazione del porto non è (176) per alcun modo
possibile d'ancorare in qualsivoglia luogo presso alla
città, pella rapidità e violenza della corrente nello

stretto. XXX. Filippo, piantando palizzate e scavando fossi, assediava gli Abideni per terra e per mare. Ma cotal (177) fazione sebbene pella grandezza degli apparecchii e la varietà de' ritrovamenti nella costruzione delle opere, con cui gli assedianti e gli assediati sogliono fra loro con ogu' industria gareggiare, non fosse ammirabile : tuttavia pel valore degli assediati , e l'estremo loro coraggio, è oltre ogni altra degna di memoria e d'esser conta a' posteri. Depprincipio gli abitanti d'Abido, affidati nelle loro forze, sostenevano con fermezza le aggressioni di Filippo, e le (178) macchine che accostavansi per mare, parte percuotendo colle (179) baliste conquassavano, parte guastavano col fuoco per modo, che i nemici e stento sottraevano (180) le navi stesse dal pericolo. Alle opere di terra resistettero pure alquanto tempo animosamente, non disperando di rendersi superiori a' nemici. Ma poichè cadde il muro di fuori pelle mine, i Macedoni avvicinaronsi per queste al muro che quelli di dentro fabbricarono di rincontro al caduto. Allora mandarono Ifiade e (181) Pantagnoto

offerendo a Filippo la città, a condizione che licen A. di R. ziasse sulla parola i soldati che aveano (183) da' Rodii, 554 da Attalo, e le persone libere lasciasse che si salvassero, secondo la lor possa, ovunque a ciaschedun piacesse, co' veatiti che aveano sul corpo. Ma imponendo Filippo che si dessero a discrezione, o pugnassero valorosamente, gli ambasciadori se ne ritornarono.

XXXI. Gli Abideni, sentita questa risposta, ragnuaronsi a parlamento e deliberaron intorno al frangente, al tutto disperati. Presero adunque primieramente di (183) francare gli schiavi, per averli cooperatori (184) volonterosi ; poscia di raccoglier tutte le donne nel tempio di Diana, ed i figli colle nutrici nel Ginnasio; indi d'accumulare l'argento e l'oro in piazza, e le preziose vesti nella quadrireme de' Rodii e nella trireme de' Ciziceni. Avendo ciò proposto ed esegnito d'unanime consenso secondo il decreto, ragunaronsi di bel nuovo a parlamento, ed elessoro (185) cinquanta uomini de' più vecchi e più accreditati, ed abbastanza ancor forti della persona per poter eseguire quanto avrebbon risoluto. Da questi presero il giuramento innanzi a tutti i cittadini, che se vedessero il muro interno occupato da' nemici, sgozzassero i fanciulli e le donne, accendessero le anzidette navi, e gittassero con imprecazioni l'argento e l'oro in mare. Poscia, prodotti in mezzo i sacerdoti, giurarono tutti, o di vincere i nemici, o di morire pugnando pella patria. Per ultimo, immolate le vittime, costrinsero i sacerdoti e le sacerdotesse, mentre quelle ardeano, ad imprecar (186) sulle cose anzidette. Com' ebbero ciò fermato, cessarono dallo scaA. di R. var contrammine, e tutti accordaronsi nella risoluzione
554 di (187) combatter accanitamente, rotta che fosse la
muraglia interna, sulle ruine, e di versarvi l'ultima
stilla di sangue.

XXXII. Quindi può dirsi che l'audacia degli Abideni avanzasse la (188) forsennatezza che narrasi de' Focesi, ed il (189) coraggio degli Acarnani, Imperocchè i Focesi fama è che facessero la stessa deliberazione intorno a' loro propinqui, avendo non affatto perduta ogui speranza di vincere, dappoichè erano in procinto di venire co'Tessali a battaglia campale. Così la nazione Acarnana, (100) allorquando solo prevedea l'invasione degli Etoli, prese nella sua emergenza la stessa risoluzione: de' quali avvenimenti abbiamo partitamente trattato ne' libri antecedenti. Ma gli Abideni rinchiusi e pressochè disperati di salvezza, preferirono in comune d'incontrare l'estremo caso co' figli e colle mogli, anzichè vivi anticipar il pensiero che i figli e le mogli loro fossero per cader nel potere de' nemici. Laonde chi nou sarà grandemente sdegnato colla fortuna pella sciagura degli Abideni, che mossasi quasi a pietà delle disgrazie degli altri, tosto corresse il suo errore, arrecando insieme vittoria e salvezza a chi ne disperava; laddove circa gli Abideni ebbe un divisamento contrario? Imperciocchè gli uomini morirono, la città fu presa, ed i figli colle madri vennero nelle mani de' nemici.

XXXIII. Conciossiache, caduto il muro interno, salissero sulle ruine giusta il giuramento, e pugnassero co' nemici tanto arditamente, che Filippo, sebbene

mandava successivamente innanzi i Macedoni sipo alla A. di R. notte, finalmente si ristette dalla pugna, disperando di tutta l'impresa. Imperocchè le prime file degli Abideni combattevano ferocemente, non (191) solo montando su' nemici morienti, nè furiosi avventavano soltanto le spade e le lance; ma eziandio ove alcuna di queste renduta inutile non poten adoperarsi, o con forza l'aveano dalle mani gittata, (192) avvinghiatisi a'Macedoni, alcuni rovesciavano con tutte le armi, ad altri spezzavano le aste, (193) e cogli stessi loro frammenti (194) spingendo e colle pante percuotevan a quelli la faccia e i luoghi ignudi, per modo che al tutto li disertavano. Sopraggiunta la notte, e cessata la pugna, essendo la maggior parte morti sulle ruine, e gli altri fatti inabili dalla fatica e dallo ferite (195), Glaucide e Teogneto, ragunati pochi de' più vecchi, avvilirono la generosa ed ammirabile risoluzione de' loro concittadini, per procacciare a sè salvezza. Imperciocchè deliberarono di conservare la vita a' fanciulli e alle donne, e di mandare in sul mattino i sacerdoti e le sacerdotesse velati a Filippo, per chiedergli mercè e consegnargli la città.

XXXIV. Frattanto il re Attalo, sentito che gli Abideni eran assediati (196) navigò pell' Egeo a Tenedo, o similmente (197) Marco Emilio il più giovane degli ambacciadori romani venne approdando in Abido stessa. Imperocchè i Romani, risaputo in Rodi l'assedio degli Abidoni, e volendo abboccarsi con Filippo medesimo, conforme erano stati incaricati, arrestatisi nell'andata a' re (198) (Tolemeo ed Antioco), spedirono l'anzidetto. Il quale parlato avendo con Filippo circa Abido.

A. di R. 554 gli significò, come piaciuto era al senato d'esortarlo a non guerreggiare con nessun Greco, a non mescolarsi negli affari di Tolemeo, ed a sottomettersi ad un giudizio per le ingiurie fatte ad Attalo ed a' Rodii, Ove ciò eseguisse gli sarebbe conceduto di viver in pace, ma se non volesse ubbidire pronta avrebbe la guerra co' Romani. Ingegnandosi Filippo di fargli conoscere, che i Rodii l'aveano con offese provocato. Marco interrompendolo domandò: ed in che ti offesero gli Ateniesi? in (199) che i Ciani? in che ora gli Abideni? e di questi, disse, chi fu il primo ad oltraggiarti? Il re imbarazzato rispose che per tre capi gli perdonava. se trattava con lui superbamente; primieramente perchè era giovine, ed inesperto negli affari: in secondo luogo, perchè era (200) il più bello fra quelli della sua età; (e difatti era così): (201) poscia perch' era Romano. Io pertanto, disse, chieggo precipuamente a' Romani di non trasgredire i trattati, e di non farci guerra. Che se non di meno ne la faranno, noi invocando gli Dei ci difenderemo valorosamente. Dopo questi discorsi separaronsi. Filippo, insignoritosi della città, trovate tutte le sostanze unite dagli Abideni, comodamente le pigliò. Ma veggendo l'impeto di tanti uomini che sè stessi ed i figli e le mogli (202) sgozzavano. (203) abbruciavano, strozzavano, gittavano ne' pozzi, precipitavano da' tetti, rimase stordito; e (204) dolente dell' avvenuto, (205) pubblicò, ch' egli dava tre giorni di tempo a chi volea impiccarsi e scannarsi. Gli Abideni, avendo già (206) nell'impeto di prima stabilito ciò che doveano fare di sè stessi, e stimando che

diverrebbono come traditori di quelli che avean com- A. di R. battuto ed erano morti pella patria, non tollerarono. .554 in alcan modo la vita, da quelli in fnori ch' erano già stati messi in ceppi, o in altra gnisa detenevansi. Gli altri tutti corsero senza indugio alla morte, famiglia per famiglia.

XXXV. Dopo la presa d'Abido vennero ambascia-dmb. V dori dalla nazione degli Achei in Rodo, per confortare il popolo alla pace con Filippo. Dopo i quali sopraggiunti essendo (207) gli ambasciadori di Roma, i quali ragionavano che non s'avesse a far la pace con Filippo senza i Romani, piacque al popolo di dar retta a' Romani, e di rispettare la loro amicizia.

XXXVI. (208) Filopemene computò le distanze di Estr. ana. tutte le città Achee, e da quali prevenir si potea in Tegea pella stessa strada. Indi scrisse lettere a tutte le città, e dispensolle alle città più remote, compartendole per modo, che ciascheduna non solo avesse la propria, ma quelle delle altre città ancora che riuscivano alla stessa strada. Nelle prime era scritto a' (200) governatori quanto segue: » Quando vi sarà rescata la lettera, armerete incontanente la gioventù, le darete viatico per cinque giorni, (210) ed il bisogno d'argento, e tosto ragunerete tutti nel foro. Poichè saranno raccolti, (211) vo presenti ricevetelli e recateli nella prossima città; e cola giunti consegnate la lettera indiritta al governatore di quel luogo, ed ubbidite a ciò che vi è scritto ». Erano scritti in quella le

A. di R. stesse cose che nella prima, se non che non vi avea il 554 (212) nome proprio della città più vicina, verso la quale

(a12) nome proprio della città più vicina, yerso la quale doveasi continuare. Ed essendosi di mano in mano lo stesso tenore osservato, dapprima nessuno conoseeva per qual fatto o per qual impresa servisse cotal apparecchio; nè dove si andasse alcùno sapea, fuorehè nella prossima città; ma tutti dubbiosi, e l'un l'altro ricevendo progredirano innanzi. Ora siceome non erano egualmente distanti da Tegea le città più lontane, così non furon a tutte nello stesso tempo consegnate le lettere, ma a ciaseheduna in ragione dell'intervallo. Donde avvenne che non sapendo i Tegeati, nè quelli che arrivavano ciò ch'era per succedere, tutti gli Aelei insieme e per tutte le porte entraron armati in Tegea.

XXXVII. Cotesto stratagemma rolse egli uella mente de usò pella quantità delle spie, che avea il tiranno, intente ad ogni novità colle orecehie e cogli oceli. Il giorno in cui era per ragunarsi in Tegea la gente degli Achei, spedi un drappello d'uomini seelti, affinelie, pernottato che avessero in Sellasia, il di appresso in sul mattino corressero la Laeonia. Che se i (213) mercenarii venuti in soccorso li disturbassero, impose loro che facessero la ritirata (214) verso lo Scotita, e quanto al resto ubbidissero a Didascalonda cretese: chè a questo affidata avea l'impresa, e date circa essa le opportune disposizioni. Costoro adunque si misero coraggio-samente ad eseguire gli ordini ricevuti; e Filopemene avendo fatti prantare per tempo gli Achei, condusse l'esercito fuori di Tegea; o poichè ebbe mareinto sol-

lecitamente tutta la notte, pose i suoi verso l'alba in 2. di R. agguato (215) ne' willaggi intorno allo Scotta, ch'è 554 fra Tegae e Lacedemone. Il di vergenetie i mercenarii ch' erano in (216) Pellene, come le vedette significarono l'incursione de' nemici, accorsero subito in aiuto, conforme è lor costume, e furon addosso agli avversarii. Ritirandosi gli Achei, secondochè era stato lor ordinato, quelli fieri ed audaci li inseguirono; ma come giunsero ne' siti ov' era l'aggnato, insorsero gli 'Achei, e parte ne tagliarono, parte ne presero.

XXXVIII. (217) Filippo, veggendo che gli Achei Olimp. molto si guardavano dalla guerra contro i Romani, insegnavasi per ogni verso di facli entrare con questi in 

d. di R. 
inimistà (Suida).

XXXIX. (218) Scopa generale di Tolemeo, recatosi nelle province superiori, soggiogò nell'inverno la nazione de' Giudei. ( Gius. Flav., Antich. giud. x11, 3).

(219) Imperciocche, andando l'assedio a rilente, Scopa era in mal grido, e fortemente accusato. (Suida).

(220) Vinto che fu Scopa da Antioco, questi prese la Batanea e la Samaria e Abila e Gadara. Ná andò guari che unironsi a lui i Giudei ancora che abitan intorno al tempio chiamato Gerosolima; sul quale avendo noi molto da dire, e singolarmente pella nobiltà A. di R. del tempio, ad altra occasione ne trasferiamo il rac555 conto. ( Gius., Antich. x11, 3).

Estr. Val. XL. (221) Del guasto che fece Antioco della città di Gaza, così scrive Polibio. A me sembra giusto insieme e convenevole di render a' Gazei la meritata testimonianza, Imperciocchè quantunque nelle gesta belliche non sieno più valorosi degli altri abitanti della Celesiria, molto pertanto li avanzano nel coltivare le società e nel serbare la fede, ed al tutto irresistibil è la loro audacia. (222) Allorquando i Persiani invasero la Siria, essendo gli altri spaventati pella grandezza della loro potenza, ed arrendendo tutti a quelli sè stessi e le loro patrie, essi soli sostennero il pericolo, e si sottomisero all' assedio. (223) Ed allorquando venue Alessandro, essendosi non solo gli altri arresi, ma Tiro ancora ridotta essendo in ischiavitù colla forza delle armi, e non avendo pressochè speranza di salvezza coloro che opponevansi all'impeto ed alla violenza d' Alessandro, soli fra tutti i Sirii resistettero, (224) e fecero l'estremo della lor possa. Lo stesso fecero in quell' emergente, chè nulla lasciarono di quanto potea farsi, nell'impegno di serbar la fede a Tolemeo. Il perchè, siccome in particolare lodiamo nelle nostre Memorie gli uomini virtuosi, così è nostro dovere di far in complesso onorevolc menzioue delle città, le quali sogliono far qualche opera bella per imitazione de' loro maggiori, o per proprio divisamento.

XLI. (225) Insubri, nazione italiana. (Polibio XVI).

A. di R.
555
Stef. Biz.
(226) Mantua, città de' Romani. (Il gentilizio Mon-

(226) Mantua, città de' Romani. (Il gentilizio Mantuano. Polib. xvi).

(227) Brabanzio, luogo presso Chio. (Polib. x ri).

(228) Gitta, città della Palestina. (Polibio nel decimosesto. Il gentilizio Gitteo).

(229) Ela castello d'Asia; emporio del re Attalo. (Polibio nel decimosesto. Il gentilizio Elèo).

(230) Candasa, fortezza della Caria. (Polibio nel decimosesto).

(231) Cartea, una delle quattro città nell'isola di Ceo. Gli abitanti Cartei. (Polib. xri).

FINE DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOSESTO.

## SOMMARIO

## DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMOSESTO.

### FILIPPO PRESSO PERGAMO.

Custra la campagna di Pergamo - Soga la sua ira contro i templi degli Dei - Niceforio - Piano di Tebe - Zeusi, governatore della Lidia per Antioco (§ I.) -

BATTAGLIA HAFALE DI FILIPPO CON ATTALO
E CO' RODII PRESSO CHIO,

Attalo ed i Rodii inseguono I armata di Filippo - Teofiico, capitano dell' armata de' Rodii - Filippo dà il segnate
della pugna (§11) - Descrizione della battaglia navale (§111,
V e V.) - Attalo viacitore - È separato da' suoi - A stento
si salva in Eritar - Filippo viato prende la nave regia del
vincitore - I Rodii ritoranao a Chio (§ V1) - Esito della pugna (§ V11) - Filippo vinto si attribuisce la vittoria - Grandissima rotta di Filippo (§ VIII) - Lode del rodio Teofilico
(§ IX.) - Gli uomini sovents sensa riflessione si mettono alle
imprese, e na desistono (§ X.)

FILIPPO INVADE LA CANA.

Prinasso, assediata da Filippo (S XI.) - Iasso cillà, suo

silo ed origine - Diana Cindiade giammai tocca dalla pioggia -Leggeressa di Teopompo - Moderazione necessaria nel narrar cose maravigliose (§ XII.) -

### AFFARI DEL PELOPONNESO.

Nabide, tiranno de' Lacedemoni - Prende Messene a tradimento (§ XIII.) -

# DIGERSSIONE INTORNO A ZENONE ED ANTISTERE STORICI RODIL.

Zenone ed Antistane, storici rodii illustri (\$ XIV.) - Non s'accordano con Polibio circa la battaglia navale presto Lade (\$ XV.) - Della speditione di Nabide contro Messene (\$ XVI.) XVII.) - Della battaglia d'Antioco e di Scopa al Panio - Zenone troppo collibrado lo stile neglesse le cose (\$ XVIII.) XIII.) - Polibio seriste a Zenone (\$ XX.) -

#### AFFARI D' EGITTO.

Tlepolemo amministratore dell' Egitto - È prodigo del danaro regio - E gonfio di superbia (§ XXI.) - Sosibio, figlio di Sosibio custode del sigillo regio - Tolemeo, suo fratello (§ XXII.) -

### SCIPIONE TRIONFA DE' CARTAGINESI.

Roma lieta dopo finita la guerra punica - Siface condotto in trionfo (§ XXIII.) -

### FILIPPO SPERMA HELLA CARIA.

P. Sulpicio console - Filippo a Bargila - Vive di rapina (§ XXIV.) -

ATTALO ED I RODII INCITANO GLI ATTRIESI
AD ASSOCIADI ALLA GUERRA CONTRO FILIPPO.

Attalo invitato în Atene - Yengono colă gli ambasciadori romani - Ed Attalo - Onori fatti ad Attalo în Atene - Tribu attalica (§ XXV.) - Attalo parla per lettera alla regunanta (§ XXVI.) -

PRINCIPIO DELLA GUERNA DE' ROMANI CON FILIPPO.

I Romani dichiarano la guerra a Filippo in grazia d'Attalo e de' Greci - Ambaciadori romani ad Antioco ed a Tolemeo (5 XXVII.) - Filippo coraggiosamente s' addossa la guerra -Costansa di Filippo (5 XXVIII.) -

## Espugnanous o' Auto.

Filippo recasi ad Abido - Sito e Abido - Confronto dello atvetto d'Ercole con quello d'Abido - Porto d'Abido (S XXIX.) - Filippo oppugna Abido - Rigetta le condizioni della reas (S XXX.) - Consigli disperati degli Abidani (S XXXII.) - Disperatione de Focci e degli Aceranai paragonata a quella degli Abideni (S XXXII.) - Ambasciadore romano a Filippo - Filippo è impotaessa d'Abido - Gli Abideni tra loro è accideno (S XXXIII.) XXXIV.)

Ambasceria degli Achei e de' Romani a' Rodii circa la pace son Filippo (§ XXXV.) –

STRATAGERMA DI FILOPENERE CONTRO NARIDE.

Lettera alle città achee - Gli Achei subitamente s'uniscono

278

in Tegea (§ XXXVI.) - Successo dello stratagemma - Scolita -Pellene (§ XXXVII.) -

Filippo instiga gli Achei contro i Romani (§ XXXVIII.) -

APPARI DELLA SIRIA E DELLA PALESTINA.

Scopa generale di Tolemeo conquista la Giudea - Vinto Scopa , Antioco è impossessa della Palestina - Gerosolima (§ XXXIX.) - Fede degli abitanti di Gaza verso Tolemeo (§ XL.) -

## ANNOTAZIONI

## A' FRAMMENTI DEL LIBRO DECIMOSESTO.

Pocisi mesi dopo fista la pace co'Cartaginesi, gli Ateniesi assedisiti da Filippo chiestro sisto de'Romani. Questi mandaron in Maccdonia un estercito espitanza dal cossole P. Sulpicio, il qual ebbe con Filippo diversi scontri felici. Di cotesti arvenimenti, narrati per esteso da Livin nel lib. xxxx dal cap. 5 sino al 14, pochi cenni (cap. 27, 28) riscontransi nel frammenti del presente libro che ci sono rimusi. Li riferisce lo storico romano (cap. 5) all'amo 655 di Roma; d'and'è manifetto che gli sequi il calcolo varroniano, giusta il quale fia fabbricata Roma il terzo anno dell' olimpiade setta, cich quattr'anni avanti l'era stabilità da Polibio, che edificata volle quella ciula, conforme abhiamo da Dionigi d'Alicernasso, l'anno secondo dell'olimpiade settima. V. la nota 259 al lib. ni del nostro volgarizamento.

(1) Il re Flippo. L'inimicia d'Atalo verso Filippo travas origine dalle su gere con Pruisa re di Bitinia, vicino di lui e organo ed allento del Macedone. Erasi egli, a sua difata, cellegato cogli Etoli e co' Romani, nemici di Filippo, e, venuto in Europa felicemente guerreggiara, quando gli giunae la nuova che Prusia entrato era ostilmente ael suo regno. Il perchè tosto ritornò in Asia, dore Flippo (cui i Romani, tutti rietta illa guerre co' Cartaginesi davano tregun) non tardò di raggiugorio. (V. Liv., liit. xrum e xxx). Osserva bene lo Schweigh, che questa invali.

sione del regno di Perganio fa autoriore alla Isstaglia navale di Chio, giacchè mentre quella pugna facesai, Filippo venne dalla parte della costa ionica chi è volta a settentione, ed inoltratois verso mezzogiorno andò a Sauno (cap. 2), e poscia più verso mezzodi ancora sella Caria, e consumò qualche tempo nell'oppugnazione di Prinasso, di Iasso e delle città della Caria, conforme scorgesi dalla serie degli estratti sntichi di questo stesso libro (cap. 11 e seg.)

- (4) Il Niceforio. « Fu questo un sacro bosco presso Pergano, piantato da Eumene, secondoché riériace Strabone (xm., p. 624). Filippo tegliollo, conforme narra Polibio qui e nel principio del ibb. xm. Rammenta la sua distruzione exiandio Livio, xxxx, 34 - Falsario.
  - (5) I sacrarii. Questi erano rinchiusi nel Niceforio, e proba-

bilmente a diverse divinità consecrati. Il perchè io ho ricevuto l' ibidem (colè) della versione latina.

(6) Tiatira. A detta di Strabone (x111, pag. 625) era questa città situata a mezzodi di Pergamo per alla volta di Sardi, e fu già colonia de' Macedoni.

(2) Il campo di Tebe. Da Stefano raccogliesi ch'era questa Tebe presso Troia, nella Cilicia Ipoplacia, che rammenta Omero (Iliad. 1, v. 366), ed a' tempi di Strabone (x111, pag. 611) occupata era dagli Adramiteni , Atarnei , e Pitanei sino alla foce del Caico, lo stesso fiume che passava dinanzi Pergamo. Chiamayasi cotesta città, secondo lo stesso geografo (pag. 588), Tebe e campo di Tebe; ma qui io non dubito che della sola campagna si tratti, fertilissima a detta di Livio (xxxvii, 10), e che già per cagione della sua eccellenza disputaronsi, per quanto assicura Strabone (pag. 612), dapprima i Libii ed i Misii, poscia i Greci che vennero colà da Lesbo e dall' Eolide. Nè fa ostacolo all'asserzione di Livio, siccome crede il Valesio, ciò che dice l'anzidetto geografo (pag. 612), aver quel campo dopo i tempi d' Omero ottenuto il nome di Tebe ; dappoiche la città , conforme apparisce da'versi di questo poeta da lui citati, anche prima così appellavasi, e lasciò probabilmente la sua denominazione, eziandio dopo esser distrutta, alla campagna che la circondava.

(8) Geracoma. Fillaggio sacro. Male fu essa da Stefano, che cita questo luogo del Nostro, collocata nella Caria ch'è paese più meridionale. Dopo Pilino; il quale (r, 50 Geracomate chiama i suoi abitanti, fu il suo nome mutato in Gerocesarea (Hicrocesarea), e così trovasi in Tolemeo (v, 2), che la pone nella Lidia.

(g) Zeuzi rizpoze. « Queste ultime parole ho io aggiunte da Suida alla voce Zanaliumstin, e paroni che messuon negherà senser quelle, dove le posi, hen collocate. Era pertanto cotselo Zeuzi astrapa della Lidia per Anticco, col quale erasi collegato Filippo, conforme riferiace Polibio (xx1, 1, 5). Di lai fa ancor mensione Livio (xxxvv., 4: e 45) e Gioseffo, xx, 5. » Zeuzio.

- (10) Filippo ec. Non ho trovato questo frammento în nessuno de' tre codici polibinir che sarosani nella Marciana; sibbene ho sospetto che lo cavasse îl Baif (V. îl nostro discorso sulte edizioni e traducioni di Polibio, tom. 1, pag. 20) da un altro codice; îl quale giusta mons. Tommaniri (Bibliot vente, manuscript, publ, et prive, Utini 1650) esisteva uella libreria Grimani Calergi, nus che ora invano si cercherebbe, perciocchè tutta quella raccotta rimase preda delle fiamme. D'ottenne egil, a sua confessione (De re navali, pag. 48, edit Basil), da Vettore Fausto, sommo letterato veneziano e greciata di que' tempi.
- (11) L'assedio. Varie sono le congetture de commentatori circa il nome della città che allora Filippo assediava. Che fosse selle vicinanze di Pergamo non v' ha dabbio, dappoichè in que' distorni nggiravasi Filippo; e dovva essa altrasi essere città marittima, veggeodosi che Filippo rea di colà partitico colle sue navi per sottrarsi dalla flotta nemica. Oltracciò conveniva che situata fosse a settentriore dello atretto di Ciòlo, d' node il Macedone vaniva, e che ubbidisse ad Attalo, o fosse almeno sua allesta. Tatte queste condizioni ritrovansia nelle città di Coma e Sniriere nell' Ionia, e di Focea nell' Eolide, le quali, a detta di Politio (v. 77), spontanemente eransi date, parecchi anni addietto, al re di Pergamo; lo che non è noto d'Elea, che tra silre cità venno in mente allo Schweigh. Eritar egualmente, da lni recata in mezzo, e ra troppo addentro nel seno di Cibi.
- (12) Posse ancora per insistere. Mi son ingegnato d'approssimarmi alla forza ed alla concisione del testo, wysras/lipéris/ 1/3 72 s. siládan wasparsis/, che poco adequatemente expresseo i traduttori latini colle parole: In cuniculis agendis et operae et temporis plus adhue esse impensurum. Plus adhue esse duraturum non arrebbe riflutto la proprietà della lingua romana.
- (15) In Samo. Avea colà Filippo delle navi che, siccome leggiamo nella fine di questo capitolo, egli non fu in tempo d'a lestire. Del resto sappiamo dal Nostro (un, 2) che Filippo, mentrechè Tolemeo era pupillo, erasi impossessato di Santo, la quale

ricuperò la sua liberta per opera de' Rodii dopo la rotta di Filippo alle Cinocefale. V. Liv., xxxIII, 20, verso la fine.

- (14) H eidero. A me pure, siccome allo Schweigh, seubra che col Baif e col Casauba, bhisis qui a leggere ervitir, a malgrado del συτλθνίτ (unirsi, venir a contatto) che hanno i manoscritit e l'Evragio, e che il Reinke infelicemente difiende; risultando da cotal lezione un senso assurdo, quasiche non prima di scontrarsi col nemico, Attalo e Teofilisco si fossero acciunti ad assaltarlo.
- (15) Divise. Nos isciolte le une dalle altre ed in disordino, siccome apparir potrebbe dal Anyajirar, che qui usò Polibio, e siccome la intese realmente il Casaub. che tradusse: Soluto naviam ordine; giustamente riflettendo lo Schweigh, come Attalo dappriacipio era solo uncito contro l'armata semica, perciocchi non credera che Filippo salpato fosse con totte le navi, sibbene chegli avesse ritenata parte delle medesime nel porto della città che assodiava. V. il cap. 4 di questo libro.
- (16) La destra. Lo Schweigh, volle che a ŝεξε a is ottintenclesse aiρα¹i, oppur μίριι, ed il Meibomio innansi a lui suggerito avea d'aggiugner al testo una di queste voci; ma a me pare, che in ciò che spetta a κίρα¹i (ala) amendoe andassero errati , guacche Filippo, che avea in animo di fuggire, non erasi messo in ordine di battarlia.
- (17) Con alcune barche. In tutti i manoacritti leggesi μ/là 75, λέμβω; (colle barche), non altrimenti che se nesuna di queste fosse rimasa nella battaglia; quando nel cap. 4 yeggiamo che i Macedoni avean collocate le barche tra le navi coperte. Per la qual cosa ho accettas la correzione del Meibonsio, seguita dallo Schweigh. , mutando 73 n. 10 71 π/10.
- (18) Sotto le isolette ec. Eran queste, giusta Strabone (xiv, pag. 644) quattro, dirimpetto ad Eritra nello stretto di Chio, e chiamavansi Ippi.
- (19) Tra maggiori e minori. Le minori esprimonsi nel testo per λίμβει, le maggiori per πρίσθεις ( pristes ). Sono le ultime

una sorta di navi lunghe e poco larghe, quindi molto veloci. Secondo Nonio (esp. 13) han esse questo uome, perchè rassomigliano ad una beliva marina che ha il corpo lungo e stretto, cioè ad un octaceo prossimo alla balena, con cui Plinio la unisce (St. N., lib. 12, 4).

(20) Triplici fuste. Nella nota 520 al terzo libro ( cap. 101 ) abbiam veduto come \*# \*\* Ates \*# \$5, secondo l'Etimologo era un legno sottile da corso, che avea una parte e mezza vuota di rematori, affinche da quella si combattesse, ed in volgare la rendemmo per fusta, siccome quella che la Crusca spiega: spesie di navilio da remo da corseggiare. Ora è facile a comprendersi che Τριημιόλιο, esser dovea una nave da tre palchi, in cui la quarta parte soltanto di ciascun ordine era provveduta di remi : cotal nave era senza dubbio molto comoda per ricever un gran numero di combattenti. Apparteneva essa quindi alle triremi , e molto bene la definisce il Salmasio (Obs. ad jus att. et rom. , pag. 707) \* priétas 7pries. Laonde chiamarsi dovrebbe 7prapamiédia, e cost scrive costantemente il Baif; se non che per evitare il mal suono si è contratta in Tpanacona. Esichio molto imperfettamente definilla rave manen arev naluelpumales, nave grande senza coperta, ed il Wesselingio e lo Schweigh. che si attennero a questo Lessicografo, non bene compresero che cosa fosse.

(31) Sottomarino. Ho voluto rendere con un vocabolo acconcio l'iφaλo del testo, assai più espressivo che non la circoscrizione de' traduttori latini: Infra eam partem quae ex aqua exstabat (sotto quella parte che sporgeva fitori dell' acqua).

(23) Sotto il remeggio del banco superiore. Il testo in l'is-l'is-yaril'a, raña, pe è certamente vitaito, non ai potendo reggere due sostantivi nello atesto caso col medesimo articolo. È yari-l'er, s un rematore dell'ordine superiore, e τάλρια: significa la cavejitia alla quale legasi il remo, affinchè abbis un saldo punto d'approggio nel vogare: vocabolo accolto da Lasini che dicono acalmus, e degli Italiani ancora che searmo ne fectro, ma che

tulvolta per trasporto della parte all'intiero si applica a tinto il remeggio, o hauco, transtrum, ed annhe alla nave ateasa (V. Forcellini Lexic alla voce zeadmus). Ora leggendo 3pus/lav per 3pus/lav risalterebbe dalle succitate parole greche questo sexoo : Sotto il banco da' rematori superiori, o per inversione siccome le abbiamo noi tradotte. Il Reiske confessa di non comprendere questo luogo. Il Meibomio, lasciando il texto intatto, molto s'affatica per ispiegarlo. Lo Schediero tradoce: 30d versu thransitarum (sotto il tratto de' rematori superiori), lo che non so come possa stare sens' alterare la lezione volgata; a meno che non convertasi 3pus/lar in aggettiro contro l'uso della lingua.

- (23) E vi restò attaccata. Un caso simile accadde alle navi achee affrontatesi colle illiriche della regina Teuta, secondochè narra il Nostro nel lib. 11, cap. 10.

(25) Perì sotto la carena. Questi due colpi devettero essere simultanei, per modo che, mentre il vascello d'otto ordini ergendosi sulla prora percuotera quello di Dionisodoro, questo ab-bassando all' opposito la propria uriava l'altro sott'acqua: cosa difficile a comprendersi; dappochi le direzioni contarnei d'amendue le navi nell'assaltarsi dovea far al, che quella che abbassava la prora di leggeri cansar potesse il colpo che le recava l'altra nell'altara la mediciana parte, non essento vicerera tanto facile.

- che questa si sottrasse dall'impuiso della prima. Ma chiavo è dal testo che la nave di Dionisodoro fa colpita fuori dell'acqua; quindi non b versismile ch'ensa, nell'atto di ricever il colpo, foriase sott'acqua il vascello nemico, ed la tal supposiziono il corretto diaga non potri mutaris col Resike in surapitagiera, noi ni sirapaga collo Schweigh. Meglio leggerassi col Meilonnio sira l'a piaga, co col Gronozio sira l'a piaga, gale, sotto il ventre. lo ho seguita la lesione del Meilonnio che m' è sembrata la mecio distante dal probabile.
- (26) Le travi che portavano le navi. Портикия le chiama il Nostro, ed erano secondo Polluce (1, 92) i sostegui e quasi le basi delle torricelle nelle navi coperte.
- (27) Nella navi coperta. U eguaglianza di forra che nasceva dalla superiorità di numero, dall'una parte delle harche, e dall'altra del navigli coperti, fa supporre che amendue fassero a un di presso dello atseso calibre. Se non che i vascolli coperti avesson probabimente l'esterna superficie muoita di lanior metalliche, affinchè essendo pella loro piccolezza adoperati ad investire davvicino i legni maggiori, questi non potessero recar loro molta offesa. Non altrimenti chiamavansi collo atseso nome di nala ppia la i cavalieri parti, tutti coperti di ferro in un coi loro cavaliti. V. Lipa, de mil. rom., jib. m., page, 85.
  - (28) Conforme testè dissi. Nel cap. 2, V. colà la nota 15.
- (29) Rompevano loro i remi. Fuggivano le navi di Filippo, e nell'inseguirle quelle de' Rodii, essendo più veloci, scorrevano col rostro della prora pe' fisnchi delle prime, e quindi tagliavan loro di netto le estremità inferiori de' remi.
- (50) Un esito facile ec. S'intende a favore de'Rodii, cui reco varii impedimenti, siccome veggiam tosto, la disposizione che diedero i Macedoni alle loro navi.
- (31) Tutte erano insieme mescolate. Non aveano i Rodii avuta la previdenza di separare, conforme fatto avean i Maccdoni, le varie specie delle loro navi, affine di poter conseguire i vantaggi proprii a ciascheduna di sissatte specie. Avrelbon essi do-

vnto opporre le navi coperte, di cui abbondavano, alle barche degli avversarii, onde coll'armadura metallica, di che eran fornite, romper l'impeto di quelle, e valersi poscia delle altre navi maggiori per assaltare le coperte.

(3a) In sulla prom. Cioè abbassando la prora, perché ferir potesse soti soqua la nave nemica. Non so perché al Baifio et al lo Schweigh. dispiaceup l'i, «μέρε de manoscriti, di cui per nulla è migliore l'i, μεμερα da loro asstituito. Forse saonò loro male il wuxis-fise che meglio s' adatta all' aggettivo che prescriero. Ma uno de' molti sensi che ammette wuxis' è porre, collocare, node à vuyépa μεια-fise è quatto α. 1. 1.54/int. Dios. Sic., xum, 10, parra, che i Siracusani, per consiglio d'Aristone da Coriato, usarono lo atseso artificio contre gli Atessica.

(33) Δει cui veleggiava Nicostrato. Ho ricevuta la tradusione del Cassuba. » perferenza di quella dello Schweigh, il quale al l'arractir dà il senzo di comandare, mancante in tutti i lessici; indotto force a ciò dall'avere poco prima riscontrato \*\*exepti.", iφ' iν τ' πλει Θειφελίσεες, dor'è manifesto bensì che Teofiliaco era il comandante, perciocchè la nave da lui montata era la capitana. Ma spoputo perciò significa iφ' iν 'πλει semplicemente conforme l'abbiana voltato, su cui era. Così dall'aver qui l'Autore distinto il nocchiero (probabilmente per capione del singular accidente a lui in combattendo avvenuto) da Nicostrato, si conocce che questi era il comandante, ma non perciò è lecito di torcer l'anzidetto verbo ad un significato che la proprietà della lugua non ammette.

(54) Pala destre di Filippo. Veduto abbismo di sopra (c. 2) come Filippo, ameigar Volendo per alla volta di Samo, aves mandata inuanti la parte destra della sua armata, tenendosi quanto più potes vicino alla costa dell' Asia; dalla qual disposizione nasserse che la sinistra, fatta avendo una giravolta, senza che la destra cangiato avesse di sito, approssimansi dorev'a Chio, rimanemo la destra più presso al comitente.

(35) Ed avvicinavasi. Aveva egli, per quento sembra, in ani-

mo d'assaltare Filippo stesso, appiattato con parte della sua armata presso a quelle isolette, quando l'accidente che qui narrasi il distolse da cotale divisamento.

- (50) Coal egií ec. Grand'errore commiss al certo Atalo, esponendo sè stesso al maggior pericolo per salvare una nave, ob comprendesi come tanto l'accessase il suo fervore da non accorgersi che, inaegueado il vascello avveranzio, egii netterati in balla delle forre molto maggiori ch' erson con l'ilippa. Quante volte la smania di conseguir un piccido vantaggio uon ci rapiaco il fretto de d'assegni meglio calcolati!
- (57) Della nare. Cioò di quella in cui non trovavasi Atulo, il qui Devenimimente, allorquando espoceransi sul coperto della nave regia gli oggetti prezioni qui rammentati, passò nell'altre vascello. Siliatta circostana non so persuadermi che abbia omessa Polibio, e quasi sarei tentato a credere che manchino nel tento le parole: ½φ<sup>2</sup>/<sub>2</sub> si si πλει i βασιλείνε (su cui non navigava il rc.) od altre simili.
- (38) Ed il manto di porpora. Essendo questo il principale distrito della regia persona, podo esso benissimo stare in singolare e nell'accustivo στροριστό τράπειο, τον el o si ponga depprimcipio, conforme ho io fatto. Allora il πληθρε (quantità) non guasta nulla, riferendosi a' due genitivi πεθερίαν e σενεύν che senza interruzione si seguono.
- (39) L'inseguire. S'intende la nave nella quale fuggiva Attalo. Sebbene, disceso che fu in terra, caddero amendue i vascelli in potere di Filippo.
- (40) Conducendo. Ho esclass l'aggiunta in porto fitte dal Casulb, e ricevuta bend dallo Schweigh, nel testo, ma disportata nelle note. Ed infatti, oltrechè saléşsir, che qui ha Polibio, conforme con esempi da questo tratti dimostra il secondo de' metatovati interpetti, significa sanche semplicemente menar prigione, qual porto avea Filippo in quelle spiagge nel quale condur potesse la nave catturato i
  - (41) Nel combattimento co' Rodii. Siccome i Rodii rimasera

durante tutta la pugua divisi da Attalo, così ebbero i Macedoni a sostenere due cimenti, e questa fu forse la loro maggior sciagura. V. sopra il cap. 5 verso la fine.

- (42) E prese furono ec. Nel testo è soltanto καὶ Γεν Τι βαενλίων εκάφεις, quasichie il vascello regio fosse pur stato tra le
  mavi sommerse. Ma fatto sta, sicome osservo lo Schweigh,
  ch' esso fu preso da Atalo, e che insieme furono catturate le
  due quadriremi ch' erano in sua compaguis. Quidid ho secolta
  nel mio volgarizamento! Γ aggiunta del Meibomio tolta dal capantecedente: ἥλωνα· δ̄ν ἦω Πιβρίριτ. Dalla versione del Casaubouto, che lo Schweigh. ha copista, apparirebbe che le due
  quadriremi sole fossero state caeciste iu fondo, restando indeciso
  in qual modo Atalo perdesse la nave regia. Atalas sevo, servi egli, desiderawit ... duas quadriremes quae sunt submersae,
  et regiam justam navem.
- (45) El una trieme. Il Cassub: ricevette la scrittura volgata Prissure (tries in plurale), che di per sè senza determinazione del numero non può stare. Il Reiske propose di scrivere Prissure in singolare, lesione che reca il cod. Augustano, overamente Prissure il critemi cinque, ), levando l' e dalla parola 52.0. Ma quest'ultimo ripiego è saurdo, dappoicht tre sole triemi crano aell'armata scolla quale pugansva Flippo. V. cap. 2 in fine.
- (15) Macedoni. La distinzione de' Macedoni dalle ciurne fa conoscere che quelli erano soldati, queste marinai. Nell'annoverar i morti d'Atalo e de'Rodii non fu fatta questa differenza, e par quasi impossibile, ch' essi così poco gente perdessero, periti essendo (V. cap. 5) nella cioquerene d'Autolico tutti i combattenti, e pressoché tutti in quella di Teofilisco; a nulla dire degli altri vascelli ch' entrarono nella pugua. Il perchè io credo che non poche alterazioni sofferte abbia il tetto in questo capitolo per negligenza de' copisti, anzi più probabilmente per arbitrio dell'intot compliatore.
  - (45) Egizii da settecento. Ha ragione lo Schweigh, che questi POLIBIO, tom. V.

appartener doveano alla flutta d'Attalo, dappoiché nelle navi che a lui prese Filippo vi sarà stata della gente, quand'anche molti di loro scesi fossero in terra con Attalo. Come poi questi si procacciasse soldati dall'Egitto non è facile a sapersi. Forse, come già sospettò D. Schweigh, I. scrittura non è sana.

(46) Il promontorio Argenno. Forma questo la punta meridionale della costa asiatica ch'è rimpetto a Chio, conforma apparisce da Tolemeo (1ν, 2), il quale la pono tra Clazomene de Eritra. Secondo Strabone (x1ν, pag. 6/4) è desso il punto che maggiormente s'avvicina all'isola auzidetta. Oggidi chiamasi il Capo bianco.

(47) Al cospoto della strage. En l'âr, "sasayies scrisse Polibio, che fu reuduto in latino con qualche oscurità (stationno occupssate quae naufragisi immineret). Volle propriamente significare il Nostro che Filippo dopo la battagita, ben lungi dall'essere costretto a foggire e al abbandonar il luogo della pugna, erasi collectato in un sito d'onde avea sotto gli occhi tutto lo appettacolo de' vascelli rotti ed affondati. La qual idea io mi souo ingegnato d'esprimere il più chiaramente che mi fu possible. Ciò che segue immediatamente giustifica, se non m'ingunno, la mia traduzione.

(48) Nè per terra. Lo Schweigh, aggiunse queste parole al testo, che il Casaub, sospettato avea che mancassero, esprimendole nella versione e mettendo nel greco un segno di lacuna.

(49) Erasi secenata. Disputano i commentatori qual sia qui la vera lezione. I manoscritti e l'Evragio hanno sespiliti. che non può stare in senso di diminuirsi, rilascarati, nel quale non comprendo come il Casaub. Pubbia rienuota. Resta che ci decidiamo fra παρμίτι, ablatum est (fo tolto), proposao dal Gronovio e dal Reiske, e παριτί! e da παρίτμα, παρίτμα, ritasciarsi, jancarati, che preferriche lo Schweigh. An es sembra più acconcio l'ultimo di questi verbi per esprinere il grande avvilimento in che cadde Filippo pella rotta ch' ebbe toccatta.

(50) Lo stretto tutto. Hépes, come abbiam già altrove avver-

- tito ( V. la nota 126 al libro 1 ), è tregitto di mare , strette , fretum , e non tractus maris , conforme il tradusse il Cassub.
- (51) Alle forse. Copiis avrebbe meglio renduto il valore di for

  faste che non l'exercitati de' treduttori latini, il quale per significar forse di mare richiede l'aggiunta di navali. La proprirità dell'diona greco uniformasi qui al genio della nosara lingua.
- (5a) Pel suo divisamento. Cicè pel consiglio da lui preso, a polla sus risolutezza in attaccare Tilippo; che tal è la forza della voce ωριαίρεται che si spesso riscontrasi nel Nostro, e che non so quanto bene sissi intainmente convertits in genus institutorum et consiliorum (genere di messime e di consigli); rattandosi qui non del tesors di suo vita, ma sibbene del coraggio ch' egli spiech in quelle grande impresa.
- (53) Non che a far apparecchi ec. Ha dello strano il modo con cui Polibio qui si esprime, dicendo egli letteralmente : A non indugiare ad apparecchiarsi alla guerra, non altrimenti che se Teofilisco costretto avesse Attalo a non perdere tutto il tempo negli apparecchi di guerra, ma a combatter ancora. Così infatti la intesero il Casaub. e lo Schweigh., non già il Reiske, il quele propose di leggere: Μὰ μέλλεις, άλλὰ παρασκινάζισθαι The we're Tor wateres, und wateris, non indugiare, non apparecchiar le cose necessarie alla guerra, e guerreggiare, volendo dire che Teofilisco obbligò Attalo eziandio a fare gli apparecchi di guerra. Che se consideriamo che gli apparecchi per parte d' Attalo erano belli e fatti , e che l' indugio non poteva esser relativo se non se all' attaccare il nemico, meno probabile si renderà il primo senso da noi riportato, e converrà credere che, o il Nostro abbia imperfettamente esposto il suo pensiero. o che gl' interpetri l'abbiano male compreso. Il perchè io ho volgarizzato questo passo in guisa, che amendne i sensi qui riferiti se ne possano cavare.
- (54) Tempi fortunosi. Kaişebs, tempi, semplicemente ha il testo, cha l' Ernesti spiegò: Necessità, incomodi della patria

d'onde risulta qui il senso d'opportunità di giovor alla patria. Secondo lo Schweigh, equivalgono cotesti tempi a cimenti imprezi pella patria. Ma non è più ragionerolo: il credere che sapsi sia in questo luogo per seriagure, tempi infelicit nel qual significate trovasi, secondo l'osservazione di Suida, sifiata voce przecchie volte nella Scrittura (Palm., 1x, 10; XXX, 16; XXX, 15). La frase volgare da me sociale corrisponde a questo senso.

(55) L' impossibile. Male s' avvisa lo Schweigh, nelle note di porce il coma (punto e virgola) dopo il verbo l'ajtifata, l'em mode che nel volgatizamento l'avrenum dovuto colbeare dopo il nome qui cisto, e continuare così: Ma vincendo pella grunderza delle appartizenti speranze excion è che da lungi sia tal fiata desiderato l'impossibile, e l'avvicinarsi a desso, dileguado l'iliusione, nuoce al suo conseguimento. Del resto dire uno saprei a proposito di qual avvenimento abbis Polibio conucista questa sentenza, nè travo che i comuneutatori esponessero su ciò alcuna congettura.

(56) Piccola città. Lo Schweigh. suppone che questa fusse Candara, aunoverata da Stefaun tra i castelli della Caria (V. cap. 4:1). Ma siccome il Nostro seguita a dire che Filippo, non potendola avere, mosse di là guastando le castella; coal uno è probabile ch' egli distinto abbia il luogo forte inutilmente oppuguato col nome di wralfrase (piccola città).

(57) Prinasso. Ella è cosa singolare, che dal Nostro in fuori nessuno storico e geografo dell' auticità ir amunenti questa città della Caria. Plinio stesso, che non omette le città a' suoi tempi distrutte, e nella stessa Caria (v, 29) fa menzione di Meandropoli, che allorquando egli scrivera più non era, Plinio, dissi, la sorpassa. Stefano l' ha tratta da Polibio. Forse fa dessa pell' imperita di qualette annanuense scambiata per Milasta, ricordata da Plinio, che l' appella Mylaza, e da Tolenneo, città secondo Strabone (xv, pag. 653) delle principali della Caria, piena di bellissimi tompli e portici, è albibricata, conforme poco appresso.

dice il Nostro moora, in un terreno issuoso. Policeno che (1r., 7, 1) riferice lo stratagerma di Filippo qui da Polibio narrato, appella questa città Parmasso; la qual lezione, che non si trova presso nessuono, è rifiutata dal Gassuh, che amerebbe di sostilariri Xpariera, Criassor, um questa pure non è nominata che da Stefano tra le città della Caria, e per conseguente sospetta.

(58) Graticei. Servivano questi (vineas dalla loro similitudine colle pergolate delle viti chiamavanli i Romani) per costruire le gallerie, sotto le quali lavoravan al coperto i minatori; ma soli a tal uopo non bastavano, dappoichè siccome scorgesi da Vegezio (1v. 15), affinchè le sostanze projettili non potessero offeuderli, nè il fuoco loro si appiccasse, coprivasi il tetto delle gallerie di tavole e terriccio, ed i fianchi munivansi di cuoio fresco o di schiavine, e ciò era l'altra materia che, a detta del Nostro, preparavasi per eseguire l'assedio colle mine (V. Lips., Poliore., lib. 1, dial. 7). Quindi non è esatta la versione latina : El reliquo urbium obsidendarum apparatu (e col rimanente apparecchio per assediare le città ), comprendendo essa molto più di quello che accennasi nel testo. Per ciò che riguarda al senso della voce vijia che qui ha il testo, è da sapersi come per sentenza d' Esichio, secondo la lezione del Vulcanio al Glossario antico, con essa denotavansi tutti i ripari, o di vimini o di cuoio , marla ales elebira a desmalira entraemala, ed in Strabone ( rv , pag. 197 ) leggesi che i Galli costruivano le loro case di tavole e di vimini, in ranione nal prigion ma forse coprivan essi il legno di cuoio, del quale per avventura abhondavano, e così sarannosi meglio riparati dall'umidità. Presso Senofonte significa vijier costantemente lo scudo persiano, il quale probabile non è che fosse un mero tessuto di vimini , ma sibbene è da credersi che per maggiormente guarentirlo da' colpi delle armi nemiche coperto fosse, siccome lo era il romano, di dura pelle. Le quali cose considerando io non reputo inverisimile

che per sijjor l'una e l'altra materia si comprenda, non meno presso il Nostro che presso gli altri antori.

(59) Incomincio l' assedio. Con calzantissimi esempi tratti da Senofonte dimostra lo Schweigh, che male corressero l' Orsini ed il Casaub. la lezione de'manoscritti o dell'edizione Evragiana, convertendo τρέαθε παλερμάν in τη παλερμάν.

(60) Argomentando. « Gioè cosa si facesse, vale a dire, che le mine molto progredissero ». Schweigh. Non credo pertanto che manchi qualche parola nel testo, conforme atima quel commentatore, dappoiche lo είεχαζμέτενε greco, non meno che l'argomentando lasciano di sper sè quasi ditticamente sottiutendere la spiegazione di supra recata.

(61) Prinassei. Siccome alla nota 57 proposi di mutare Prinasso in Milasso, così amerei che qui si leggesse Milassei, Mu-Auerrire, tal esseudo, secondo Stefano, il gentilizio di quella città, che ficilmente sarsasi scambiato per Приметіг.

(62) Puntellato. 'Eliministellas scrisse qui il Casaub., seguitando la lezione dell' Amaseo. Lo Schweigh., sebbene non disapprova questa scrittura , crede che leggersi possa imigacolac, ovvero igumipuelas, d'onde imperiti copisti fecero igumipuelas, cangiando ow in tw. Io preferirei owietedas, come quel verbo che più evidentemente degli altri esprime la collocazione de puntelli sotto il muro, le di cui fondamenta furono scavate, affine di sorreggerlo per qualche tempo. Ne parmi che l'ignessess usato da Polibio nel lib. viii, cap. 6, nel senso di sostenere con puptelli indurci dehha a trasferire qui la stessa lezione, conforme non dispiacerebbe allo Schweigh.; dappoichè colà puntellavasi la sambuca, non per tenerla ferma siccome nel caso presente, sihbene per alzarla verso il muro da oppugnarsi, lo che vivamente dipinge la proposizione ig. Che se vi si aggingnesse l' & mo, verrebbe a denotarsi violenza o velocità di moto, come ne' verhi i Evwahleeter, sfuggire, i Evwarielavat, baltar su; significato che non conviene nè al testo che abbiamo per mani, nè all'altro ehe fu da noi citato.

(65) Jasso. Con un a la scrive Plinio, Tolemeo con due. Sinus Jasius, golfo Issio, trovasi in Plinio e Pomponio Mela. La positione de l'oughi qui rammentati vedi nella carta geografiea del l'Asia minore, inserita nel tom. 111 di questo volgarizzamento a page. 66.

(64) Chimnato goffo Inazio. Male avvisossi al certo il Cassula. a scrivere ungla di Intra valdini un praspranta Bappa-Arelina, chiamato da pressochè tutti Bargilietto, supponendo il testo intiero; giacchò ove escludesi l'altra denominazione di Isuno, lassio, non poteva il Nouto proseguiri dicendo, che il summentovato goffo traves il nome dalle città (Isso e Bargilia) Edibricate nell'itimo sua seco. Egli è quiodi manisteto che qual-che cosa manca nell'originale; non pertanto queste parole (ursasprepairo) più una d'ira l'asería (chimnato) da alcuni Instato, ma semplicementi figiliare prefer.

(65) Duo de figli di Nelco. Giustamente è il Casaub. ripreso dallo Schweigh, per avere cangito il Tar i i i e (de figl) de MSS. in 73, i i r. i (li figlio); perciocchi non un figlio solo, siscome da tal lezione seguirubhe, ma hen dodici n' chbe Nelco, secondochè riferiscono Apollodoro, ilb. 1, cap. 8, 9, e lo Scoliaste d' Apollodoro e de condo il fine 1, v. 156, tra i quali pertanto non trovasi il Isso che secondo il Reiske maccherbbe nel testo. De leggo quiodi collo Schweigh. 72, i i r. i.c. Che Nelco, figlio di Nettuno e padre di Nestore, fabbricasse Mileto il harra Strabone (xw. pag. 655) ed Erodoto (1x, 96), che il fa figlio di Codro, ul-timo re d'Alcen il more d'Alcen (il r. 100).

(66) La grandezza della città. Non già la sua circonferenza, come quella che il Nostro nel lib. 1x, cap. 21, distingue dalla grandezza; sibbene la quadratura, o dir vogliamo l' estensione in piano.

(67) Diana Cindiade. Era Cindia, al dir di Strabone ( xıv., pag. 656 ) un picciol paese a' tempi suoi già distrutto, poco distante da Bargilia, d' onde trasse il noma la Diana della quale ragiona qui Polibio. Se non che, a disputto de'manoseritti e del-

l'antico interpetre dell'anzidetto geografo, che recano la succitate lezione, la seritura volgata è Mindiade, e Mindia. Alla quale attenendosi Tommaso Piredo nel commentare la voce Bargilia di Stefano bizantino, sostenne che da Mindo, città vicina a Bargilia, ebbe la Diana del Bargiliati siffatte denominazione.

(68) Quella di Festa. I manoscritti tutti recano "khishrs, che ha la forma d' ma appellativo, siccome Kerlishrs; onde il Reiske giudicò che fosse il nome della Dians de l'assesi, e che corrispondesse a vestale o 'focolars. In pertanto tengo col Casabbono che abbiasi a corregger il testo e servire 'Eslar, di Vesta, non trovandosi gimmui presso gli antichi confusi gli attributi di queste Dee, le quali, sebbene amendue vergini, presidedvano ad diffici tra di loro disparatissimi.

(69) Cote . . . puerili. Husfusir sina lir senza più hanno i libri , ia qual latione non può litenersi che suppronendo dopo il l'èr una lacuna. Ed infatti la pore il Cassubono ed adottolla lo Schweigh. , congetturando smarrito il sottantivo duvessira, inesperienta. In pertanto aderisco allo Scaligero che lesse semplicemente wassirà sina, esser cose puerili , e cancello l'importuno l'èr, che, quand' anche si accettasse la proposta aggiunta , supersito riuscirebbe, indeterminato essendo qui l'articolo d'ess puerile inesperienza.

(70) Teopompo. Questo storico fu già descritto dal Nostro nel lib. viii, cap. 11, 12, assurdo, mendace e svergognato nelle cose da lui narrate intorno a Filippo, padre d'Alessandro Magno.

(7) Nelle core ce. Le sane massime di Polibio in questo particolare riscontrate abbismo nel cap. 55 del sesto libro, dov' egli mette a paragone la poes onestà e religione de' Greci appetto alla lealtà e scrupolosa cocsienza de' Romani. Qui pure spicca singolarmente la san veracità, e l'odio ch' egli portara implezabile all'impostura. Chi meno d' un Teopompo (V. la nota sutecedente) asserir dovas un prodigio, quale nelle presenti carte lo leggiano? (175) Si detesti. Male su qui dogl'interpetri latini renduto 23-Tricio per repudianda censetur; quasichè le cose dettate per signocanas, sobbem ono crassa, non fossero da ristuarsi. Ma fatto sa, che 43-Tir non è semplicemente ricusare, non ricevere; sibbene rigetlare con dispresso, con oltraggio (V. sichio in 43-Tit, 43-Tita). Così corre bene l'oppositione: Chi spaceta un lieve errore ed una salta opinione non esagerata merita perdono; ma abborrito e con indegnatione respiuto esser dee colui che pretende di dar credito a polmari assurdità.

(73) Ne' libri anteriori. Vedi gli avanzi del lib. x111, c. 6-8. « Schweigh.

(5) Extendo alleato degli Etoli. a La Messenia e l'Elide erano fuori della lega achea e tencrano cogli Etoli, conforme serive Livio, xxxvv., 51. Le cause perinnto che mossero i Massenii a separarsi dalla congregazione degli Achei riferisce Pausa inà nelle Messeniache, vv., 20, Ma fra gli Etoli e quelli d'Elide v'avea parentado, siccome scrive lo stesso Pausania (Aread, 40). Imperciocchè Osilo, uno de' discendenti d' Etolo che fu autore della nazione etolica, situato avendo gli Eraclidi nell'occupazione del Peloponneso, ebbe da loro l'Elide, secondochè narra Strabone, vun, pag. 534 e 357, e 47dezio.

(55) S' accinne a tradir la città de Messenii. Ne 'primi tre anni della sui trannia non fece Nabide nessua impresa, secondochè nacra il Nestro nel lib. xur, 6; ma impiegò egli quel tempo in rassodare il suo potene ed in raccorara i meszi e le persone sute alle operazioni che meditara. Incominciò egli le nue conquiste, conforme da questo luogo apparisce, col tradimento di Messene, il quale adunque cader dee nel terzo anno del suo regno, cioè nel 553 di R. dell'en polibiana. L'essere stato Lisippo e non Eliporennea allora prestore degli Achei non di nessua luce sull'epoca di cotesto fatto, conforme stima il Valesio, che lo pone nell'anno secondo o terzo dell'olimp. 1443-, ed il Dacier che prefersec l'anno quanto dell'olimp. 453-, ed il primo dell'olimp. 444; s'appoiche non è cetto se L'sippo succe-

dosse immediatamente a Filopemene, siccome osserva ancora il Casauli, nella cronologia di Polibio.

(76) Le anzidette battaglie navali. Quella di Chio e quella di Lade tra Filippo ed i Rodii. La descrizione dell'ultima, che debb' essere atata posteriore all'altra, è tra le cose perdute del Nostro.

(77) Zenone. Scrisse costui la storia de Rodii, conforme attesta Diodoro Siculo (v, 56) Anche Diogene Laerzio fa di lui menzione nella vita dello stoica Zenone (vii, 55); ma non credo, siccome parve al Valesio di allo Schweigh, che questo autore ciù la sua staria, sibhene sembranii che un'altra opera seccunii dove gli descrisse in un soi libro i luoghi più nutveloi della sua patria, 72; i 17/2 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Diogene) 27774 pp. 28 1713-18 xxx. (sono parale di Voscio (perale di Ristoria Diogene) 2774-28 xxx. (sono parale di Diogene) 2774-28 xxx. (sono

(78) Antitiens. Di questo storico è pure da vedersi Diogene Lacrico, v.1, Do. Ani attribuise il Vassio (Op. cit, Jib. vn.) I trattato delle successioni de'filosofi rammentato dallo atsaso Diogene in vari loughi; ma più presto mi persuaderei che cotal lavoro uscito fasse della penna del peripateito Antistere, citato da Flepone Tralliano nel cap. un Miralli; chè del Cinico di questo nome non si conosce alcuna opera istorio.

(75) E diedero opera alla patria. Considerando che seral'istersa a significa presso gli autori non meno governarsi (Xenoph.
Cyrop., 1, 1) che ubbidir alle leggi (fd. Agestl., verso la fine).
e che serall'istesa i led, conforme osserva Eurico Stefano, presso
Aristolle è quanto amministara il governo presso qualche popolo jo ho sectio pell'amadetto verbo frase tale che conoscer-

feccue la parte attiva che i qui mentovati storici ebbero nell'amministrazione del loro paese, senza che perciò condotti avesero gli affiri in qualità di capi, lo che se fosse stato, in altro modo espresso l'avrebbe Polibio. Laonde parmi che troppo abbian detto i traduttori latini in voltando questo passo: Et rempublicam in patria sua administrarunt.

(80) Lade. Picciola isola dell' Ionia situata dinanzi o presso a Mileto (Erod., vi , 7; Strab., xiv , pag. 635) che anticamente , a detta di Plinio (v. 37), chiamavasi Late. Stefano bizantino erra grandemente attribuendola all'Eolide, dalla quale Mileto, che giaceva a' confini della Caria, era molto distante. Disputano i commentatori, se la battaglia di Lade tra Filippo ed i Rodii anterior fosse o posteriore a quella di Chio. Posteriore la sostiene lo Schweigh, riflettendo che i Rodii provocato avean Filippo, quantunque inutilmente, il giorno dopo la pugua di Chio (c. 8); onde credibile gli sembra che l'abbian attaccato pochi di appresso, quando pavigava in Caria, oppure nel principio dell'anuo susseguente, recandosi egli dalla Caria, dove avea svernato, in Macedonia. Il Valesio è di parere contrario, appoggiandosi alla circostanza che Attalo dopo amendue le pugne, secondochè scorgesi da Livio (xxx1, 14) che le accenna, passò in Atene. Checchè sia pertanto del tempo in cui avvenne quello scontro, male fu Livio citato dal Valesio, non essendo vero, siccome chiaramente nel prossimo capitolo afferma Polibio, che la battaglia di Lade avesse per Filippo un esito egualmente infelice che quella di Chio, nella quale relazione lo storico romano sarassi per avventura attenuto a quanto falsamente asserirono Zenone ed Antistene. Nè puossi credere che cotal rotta toccassero i Rodii, mentrechè tenevan dietro a Filippo che se ne ritornava a casa, dappoiche dallo stesso Livio (l. c.) veggiamo che vennero in Egina senz' averlo raggiunto. Che se riguardiamo alla situazione de'luoghi dove, giusta il Nostro, ripararono i Rodii dopo la loro sconfitta, i qua'luoghi erano Mindo nella Caria e l'isola di Coo da Mindo non lungi , con grande probabilità collocheremo l'epoca di cotesta battaglia nell'andata di Filippo in Caria, dove i

Rodii, poiché senza frutto l'ebbero sfidato, mancato non avranno d'ineguirlo. Non adunque in sull'incominciar del 554 di R., sibbene nel 553 è da porsi questo avrenimento, nello stesso anno in cui Nabide tradi Messene, conforme apparisce da quanto nel cap. 16 osserriamo che scrissero su ciò gli storici qui dal Nostro censurati.

(81) Nel maneggio e nella consumazione. Così ho creduto dover volgarizzare le parole χριμε καὶ συνλιλιμε, che latinamente con poca precisione, sazi non senza imbarezzo, parmi che fossero voltate: In singulia pugnee momentia et rebus gestis. I fatti particolari d'onde rissals a somma di un'azione hanno mestieri di destrezza nel trattamento e di perseverenza nell'esecuzione, allinchè risecano a huon termine, e ciò volle qui esprimere Polibio.

(8a) Intto misurando col lucro. Il Reiske sopettò che qui seritto fosse 7\(\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{

(85) Quindi ec. Merita qui d'essere trascritta uns nota del Reiske, al quale nella revisione de verbi che reggon questo periodo mi sono attenuto. « Παραίξητη. badare, dice questo commentature, è quanto agustare gli occhi per vedere se gli scrittori di storie trattion i leggitori di buona feche, ovveramento unacchimino qualche frode, e tendan ad essi insidio. Παραφελάθτη, prenderesi guardita, è stare attenti a si stensi vegitare e provvedere, che non deroghino alla verità storica, nò diano luogo ad secusimenti s.

(84) Alsato il trinchetto. Cioè il minor albero della nave, secondochè Esichio e Polluce, 1, 91, interpetrano il vocabolo siòne, che qui riscontrasi. È pertanto da sapersi che gli antichi nell' atto della pugna uavale abbassavano per maggior comodo gli alberi; onde qualora il vascello per qualche repenino caso darsi dovea alla fuga, nè gli restava tempo di rizzare tutti gli alberi, altava esso il minore soltanto, e spirgava la sua vela. V. Liv., xxxxv., 46, 45; xxxv.). So. Nelle navi odierne l'albero più piccolo è piantato sul davanti, e chiamasi trinchetto, il qual nome ha saccora la vela quadra inferiore portata dallo stesso sibero. V. Stratio, vocabolario di marius.

(85) spinti da vento contrario. Questo è il senso dell'arrapéra l'at che ha qui Polibio, e che Suida citandolo spiega: Mè Zapairare i safe ratigadi, sprouveduti di vento favorevole. Quindi male tradusse il Valesio, copisto dallo Schweigh. (l'ultimo de'quali pertanto s'avvide dell'errore suo nelle note): Tempetates ejectos (gittati dalla burrasca).

(86) Mindo. Mindia leggesi nel testo, che io credo sbagliato, dappoiche Mindo chiaman tutti gli autori questo porto.

(87) Tragittaron a Coo. I Rodii , sconfitti dal re Eñippo, abbandonaroo la statione di Lade , affrettandosi a ritoroar a casa , e con questo intendimento navigavan essi verso nezzogiorno e ponente alla volta di Coo, d'onde girando a levante aveau un breve tragisto per giuguere a Rodo. Ma un vento da seòlocco (sud-est) sona avendo loro permesso d'afferrare la prima di queste siole, presero porto a Mindo situato al nord-est di Coo, dove giunaero il di appresso con aura favorevole (V. la carta dell'Asia minore alla pag. 66 del tom. nr.). Da siffatte considerazioni movrendo io rifituti la lezione del Valesio seguita di Grocovio, e quella del Reiske accolta dall' Ernesti, e m'attorni allo Schweigh, al quale, comeché und dies, certo sono che fondata arrà la sua opinione nelle posizioni geografiche qui sopra enunciale.

(88) Perciocchè ec. Διὰ Τὰν τορούν essendo la scrittura volgata, il Valesio ne foce urbem ingressis, quasichè scritto fosser anglà Τὰν ετσούν, conforme osserva il Reiske, la di cui interpretazione io ho seguita. Tuttavia non sembrami intiero il testo,

ehe lo Schweigh. confessa di non capire abbastanza, e forse potrebbesi supplirlo nel seguente modo: Διὰ Τὰν ἔφοδον ΤοῦΤους μαχαιῶσθαι, lo che io ho espresso nel volgarizzamento.

(89) Si accorda. Queste parole bo aggiunto al testo per soggerimento dello Schweigh. Ciò non pertanto non le credo necessarie, potendosi comodamente sottintendere 2177papairarie, cioè: scritte (non colle asserzioni di Zenone ed Antistene, ma colle nostre).

(go) Intorno al tradimento ec. V. il cap. 15 di questo libro. (gl) Oplita. Se teniam dictro all'etimologia di questo nome, ch' è "ωα»ε, arma, potrebbe il Reinke aver ragione in assercado, esserce cotesto stato un campo presso l' Enrota dove la gio veinti spartano esercituvasi nelle armi. Ed aggiugae probabilità questa supposizione il wyrany» pris"µ11111 (codi detto) che gli va unito, e con coi il Nostro nom ome on che ol asabefarses di stiegue comunemente i luoghi, la denominazione de' quali hanno qualche significatio.

(97) Sellazia. Terra di Lacedemonia poco lungi da Sparta, solla via che mena in Arcadia, e rammentata dal Noatro nel libri 11, 65, e 17, 69. I geografi non ne parlano, e Paussain (111, 104), a tempi del quale non si vedevano che i suoi avanzi, nacra di lei che gli Achei ridusaero in ischiavità i suoi abitanti, poich ebbero vitali in batteglia i Lacedennoni ed il re Cleomene figlio di Lossida (lo stesso del quale ragiona Polibio nel libri sommentorati il

(6)3 Taloma. Circa questo logo vedasi la nota Sog al lib, 1r. Convien pertanto credre che den fossero le Talame Incocinée; l' una necditerracea (Θάλαμα, Thalama sing.) rammentata da Tolemeo (μτ., 16) c da lui posta no confini dell'Arcadis, l' alter maritima (Θάλαμα, Thalamae plur) toccata da Pasunaia (μι., 26). Qui trattasi della seconda, e perché in plorale la metta-Politio, ¡ n' Θάλαμα, e perché prendendo da le le mosse in vr. Messene passar dovesai per Fere, altra città di quella sosta qui subtio nomicata.

(64) Free. Φημαὶ ε Φημαὶ (Pherae) trovasi questa citià acrità persos Strabone, Plinios e Tolesneo, ed Omero acono (I. N. v. 151) Φημα (Feras) la decomina. Pheras egualmente ha Livio, xxxv, 3o. Il Nostro pertanto e Pausonia (Messenice, 3o) e Stefano binanio recano Φαμά». Checchè sia la vera lezione, io volli seguire le maggiori autorità, exisadio per distinguere questa citià della Messensi dalla Farae achiacia.

(95) Pamiro. Due fiumi di questo nome v'avea, secondo Strabone, nella Messenia. Qui parla il Nostro senza dubbio di quello che, poco lungi dalla capitale di cotesta provincia, scaricavasi nel mare, ed a cui si giugnea passando per Fera.

(g6) Le balte Schronie. Erano queste la continuazione, anzi l'orienta laternità de' monti Onni; che dividiono la Megaride dalla Corintia attraversando l'Istmo. Barbié du Boorge nell'Atlante a'vingci del giovane Anacersi cangia Geranea, città sinuata secondo Flinio (w, 11) tra le rocce Scironie e Megara, in monti Geranii ch' esser dovrebbono Onei. V. la nota 172 al lib. 11, dove hass à leggere rocce Scironie in longo di rocce di Sciona.

(97) Sulla via chiamata Contoporia. Era questa una strada corcintoia che pe' monti conduceva da Corinto a Cleone, e quindi per Micene ad Argo. Porse avea dessa questo nome dalla sua ristrettezza, come chi dicesse: Cammino angusto quanto una pertica. V. Ateneo, 1ib. n. pag. 45; Passania, Corint., 15.

(98) Cotesti giri. Per dare a'leggitori una idea distinta di queste posizioni, noi gliele mettiano dinanzi tolte dalle carte di Barbié du Bocage.

(90) Prossime all' occidente estivo. Gioè quasi al sud-onest, od al sud-onest verso sud. È il sud-onest quella plaga del cielo dove il sole tramonta nella stata, siccome l'oriente estivo e l'occidente invernale che riscontriamo qui sotto sono, il primo nordest, punto dove il sole sorge la state, ed il secondo sud-est, dove lo stesso astro tramonta nell'inverno. V. la carta rappresentante le regioni dell' orbe terrestre secondo la meute di Polibio alla pag. 185 del vol. 11.

(100) Pelle summentovate strade ce. Alquanto occuro è qui it tetto, e variamente lo spitagrono i commentatori. lo mi sono ingegnato di esprimere il senso a cui mirava l'autore, antichè restare attaccato alla materialità della costruzione. È impossibile y voles dire Polibio, che dirigendosi da Sparta alla volta di Sellasia si giunga per Talama a Messura, e passando da Corinto alle balte Seironie si pervenga per Micene in Arqo.
Laonde l'àni l'ai repayapition del testo ha forta di d'al l'ai wyasyapituro l'iuwe, pe' surriferiti luoghi, cioè Sellasia e le balte Seironie, o pelle strade che vi condogono.

(101) Per modo che ec. « Può Polihio sembrare alcun poco ingiuto verso Zenone. Ebbe forse qualche porta di Messene il nome dalla città di Tegesa, avanti che fabbricata fosse Megalopoli, e cotesto mone le sark rimaso anche dopo. Che se Cenone seriose appresamente easere Tegesa più vicina a Messene che non a Megalopoli, errò egli al certo ». Schweigh. - Da quanto qui appresso riferisce il Nostro appare essere astas realmente in Nirasene una porta che trasse il nome da Tegesa, e la falsa credeuza di Zenone circa le distanze di Teges e di Megalopoli di Messene derivò appunto da questo nome, quasichè a Teges i wi Tryiavi inanazichè a Megalopoli si al messene.

(102) L' Alfeo. Intorno agli amori di questo fiume e della fonta Artussi ni Sicilia, ed al mecolumento delle loro acque attraverso del mare, è da vedersi Pausania (Eliac., prior., cap. 7) ed Ovidio (Metamorph., v., v. 57a e seg. D. Ba queste passo di Polibio veggiamo a che picola cosa riducasi quella tanto de-cantata favola, alla quale prestò fede lo stesso Plinio (n. c. 103), che par veus soit ochi l'estorio del Nostro, assernedo che la roba gitata nell' Alfeo ricompariva nell' anzidetta fonte; quando eggi, ore attenuto si fosse alla vertià storica, amoverarlo dovea tra i fiumi, che vanno sotterra, e dopo alcun tratto colì percorso ritornano alla luce, siccome fanno il Lico in Asia, l'Erasion nell' Argolide, al Timavo uell' ago d' Aquilicia, da lui subioi.

dopo l' Alfeo rammentati. Suida estrasse dal Nostro tutto questo luogo.

- (103) Licoa. Città dell' Arcadia appie del monte Menalio, secondochè riferisce Pausania (viii, 36), a' tempi del quale non esistevano che le sue ruine.
- (104) Lusio. In questo fiume, a detta di Pausania (viu, 28), fu lavato Giove come prima uscl dell' ntero materno, dalla qual credenza trasse il nome.
- (105) Pieno. Il testo ha βαρὶτ, grave, senza dubhio pella massa e pienezza delle acque; nè v'ha d'uopo, siccome vorrebbe il Reiske di cangiarlo in βαθὲτ, profondo.
- (106) Guazzabite. Gli editori di questo frammento pongono qui un segno di lacuna; non già perchè il participi di (seasola) indichi troncamento di discorso, che anzi forma esso la conclusione del già incominciato, siccome è manifesto dalla nontra versione, nella quale l'abbiano conservato; na perchè nel codice ch' ebbe per le mani il Valetio sono le parole: Ziru: λλ/να λλλι/κα, exera, poche cose mananon. Lo che, conforme oserva il Reiske, sarà relativo alle altre immersioni e ricomparse dell'Alfoni effette de Pausanie (vun, 54) edi gonarte da Zenono.
- (107) Chi pertanto e. L'errore, ove sia învolontario, quali formon gli shagli di Zenone nelle cose geografiche, od anche volontario, purchè da loderole motivo proceda, aiccome fu il caldo amor di patria che animava lo atesos atorico, degno è secondo il Nostro di compatimento; ma non la perdona egli a chi per meta ambisione orna soverchimente le cose da sè avirate, per quanto gli storici più illattis i ciessi reducti colpevoli di cottata mancatara, e per quanto essenzialmente rechi minor danno alla vertià chi une la marrare politici avvenimenti ricorre s' prestigi d'una fiorita elequenza, che non colui il quale spaccia per realta i proprii errori, e le visiosi di una fantasia riacaldate da forti affetti.
  - (108) Chi nelle civili faccende s' aggira. Πολίδικὸς ἀνὰρ che POLIBIO, tom. F.

qui leggesi non è il rerum civilium gnarus de traduttori latini, sibbene l' uomo che ha parte ne pubblici affari e nell'amministrazione dello stato, quale vedemmo di sopra nel cap. 14, che fu lo storico Zenone.

(109) L'assessio di Gaza. Narra Giuseppe Flavio (Ansig. Iudice, 211, 5) che Scopa capitano di Tolemeno Bpifane erai impossessato della Celesiria e della Giudea, tolte da Anticco Magno a Tolemeo Filopatere padre dell'assietto; ma nulla egli dice dell'assedio di Gaza, neppure ciando quanto su questi avenimenti sorisse il Nostro nel presente libro, e che leggerassi nel cap. 53; forse perchie Gaza era città della Celesiria. Rammenta lo stesso storico bensi (1. c.) la battaglia tra Anticco e Scopa alla sorgente del Giordano, che secondo lui pure (Op. cit., 111, 18) era il monte Panio, di cui il Valesio foce una città, avendo forse in mente Panio, di cui il Valesio foce una città, avendo forse in mente Panea città delle Recisic, che non dovea essere molto lungi dal Panio (V. Luc. Holsten. not. et Cassig. in Steph Binant., page. 4(o).

(110) Il fiame. Era questo senza dubbio il Giordano che, siccone vedemno nelle note antecedenti, poco disconte di la vascone volcamo nelle note antecedenti, poco disconte di la vascino del Valesio e dello Schweigh, dalla quale riutulerebbe che Anticco elchiento avesse il suo esercito fra due campi. Quali campi erano cotesti? Il nennici al certo nou ne avean che uno, conforme sorgeni da quanto precede a questa narrasione. Sibene ragionevol è il supporre che l'esercito siro per situccare l'eginio varcato abbia il fiume che da questo lo separava. Il perchè io leggo col Reiske: Τὸν wilaμεν Τὸν (sottintendi \*\*/la) μελεξέν π. /λ.

(111) Tarentini. V. 1v., 77, e colà la nota 318.

(112) Antipatro. « Era costui figlio del fratello d'Antioco Magno, secondochò attesta Polibio, v, 79; e Livio, xxxvii, 45 ». Valesio.

(113) Cavalleria de' compagni. Circa questo corpo di milizia leggasi la nota 147 al libro quinto. Ve ne avea anche a piedi, e chiamavansi wa (l'ale, a (fanti compagni), conforme riferice Arpoeranione a questo rocabolo. Al dire di Demostene (Olint 2) erano questi ultimi stati istituiti da Filippo padre d' Alessandro Magno, il quale nelle fazioni di guerra pel loro grande valore li teneva intorno alla sua persona. Potrebibe pertanto darsi che costoro non differissero del compagni a cavallo, se sana è la scritura wa (l'ale, senza dittongo che riscontrasi in Polluce: nonne, secondo Eustazio ( sel Iliad., \( \Delta \)) ed Ulpiano (Sposizione dell' olinitaes aeconda) derivato dall' avere cotesti soldati portato ua piede calaxto e l'altro ignudo, "u'ac essendo la porte infacriore del piede. Il Valesio osserva ch' eran essi diversi dall' ala degli amici rammentata dal Notro nel lib. xxxx, 5

(11) C' satelliti, palla . . . Îsi iswararlă în hi itesto, che made la latioamente voltate cum . . corporia eustoditus (colle guardie del corpo); dappoicht iswararlă era propriamente colai che portava lo scudo e le altre armi del combattente, so-pratututo e era di grave armadure; sode chimavaria ancora 4-pi44psr (portalancia ). Vedi Esichio in iswararelier, ed Elian. var., Hist., xi. 9, nota 11 del Perizonio.

(115) De luoghi difficili. Io ho creduto di dover restituire la lezione del Valesio derganiare, cui lo Schweigh, preferi lugariale, traducendo coal questo passo i Phalangem, agilitati cadentem incumbentium Aetolorum (che la falange, cedente all'agilità degli Etoli che la incubavano). A nulla dire della stranezza di quell'istgrafiar plurale, risulta dall'introducione di questo vocabolo la sentenza la più stravolta che si possa immaginare. La fislange, avrebbe in tal supposizione scritto Polibio, superchiata dall'agilità, ed oppressa dagli Etoli. Della qual cosa non pote non avvedersi lo Schweigh; ond egli amo ineglio di volture con infedeltà il testo da lui sostenuto, di quello che restandovi attaccoto esprimere una rificolezza. Che poi la falange di Scopa avesse realmente contro di lei lo svantaggio della positione, il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone, il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone, il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo nel capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo el capa attecedente, dove leggesti chessa resinone il veggiamo el capa attecedente dove leggesti chessa resinone il vega attecedente dove leggesti chessa resinone i

attelata alla falda del monte, e che il figlio maggiore d'Antioco avea preoccupati i siti montuosi che sovrastavano a' nemici.

(1:6) Due Antiochi. Avera Antioco Magno che fece questa guerra due figil. Selesso en il maggiore, e regionò dopo il padre col cognome di Filopatore; il minore succedette a questo, e fu fregiuto del distintivo d'Epifane (l'illustre). Zenone adunque non accrebbe il numero de figili d'Antioco M., ma shagliò il nome d'uno di loro, e di altro errore commite servivendo che amendue combattevano col padre, mentre che questi lascivas Selesso in Antiochia al governo de suoi stati, allorquando egli andava in qualche speditione.

- (117) Quando allora. Essendo nel testo 7.5 βασιλίας ε΄ιδα 5.7 ε΄ι ενεί γετική είνδα το 1.5 7.61 ενεί γετική il Resieve, applaudito dallo Schweigh., propose di leggere 7. β. ν. 5.7 ε. τ. 7. 7. τ. sostituendo ad una ragionevole costruzione un'altra di pessimo conio.
- (118) Ciò essendo egregia cosa. Kalès yès reca il testo, ch'è quanto: perciocchè tal cosa è buons, commendevole, e conviensi a chi prende a scrivere la storia. Non è possibile di rendere siffatto senso in italiano perfettamente colla concisione del greco.
- (119) Le alte scritture. « Siecome i poemi, le orazioni, le discussioni sopr'argomenti filosofici; i quali tutti mettonsi a confronto colla storia ». Reiske.
- (120) Giudicando ex. Bella lezione di qui Polibio agli scritori non solo di storia, ma di qualsivogia altro argomento, i quali più sembrao occuparti in esporre alla derisione ed al disprezzo del leggiori i falli in che altri sono inexposti, di quello che faccian ammirare i proprii meriti. Ragionervole sovratutto è il metivo pel quale hassi a disapprovare siffatta condotta, riducendo egli alla comune utilità lo scopo d'ogni scrittura che reudesi di pubblico diritto.
- (121) Oltre ogni credere dolente. I commentatori hanno scnz' alcan bisogno tentato questo passo, e pare che compresa nou abbiano tutta la forza della fraze és ir, su péasela, che suona quanto maggiormente polè, quantum licuit maxime. Il Valesio.

convetilla in és i pal pássels questas, siceome a me sembra massimante, od ameebbe che si legesse semediras és es se pássels questas estas que la participa de la participa de leste. Ne puossi approvare la sentenza del Reiske, il queste lasciar vorrebbe semediras overamente passels que ne l'uno pè l'altro qui conviene.

(122) Tlepotemo. Di coatui fece già menzione il Nostro nel lib. xv, cap. 25 e seg. Un grande squarcio di questo estratto è stato inserito da Suida nel suo dizionario alla voce Tlepolemo.

(13) Avviluppati. Questo, so non erro, è nel presente luogo il senso dell'aggettivo wwiasse, che propriamente applicasi alla divernità de colori, ma che figuratamente diosi esiandio della moltiplicità e varietà delle parti che composgono ni oggetto, a richieggono singolare abilità in chi prende a dilacidarlo od invilupparto la quale abilità fu per questa ragione chimanta wanasida.

(11) Soeghiatease. Il greco ha sépre, ch' è quasto achriet, o o dir vogliamo lo stato della mente libera dagl' influssi della ripienezza, la quale era abituale in Ttepolemo, dato, siccome vedremo tosto, alle gozaroviglie. La vigiliantia de' tradutori latini non esprime siffatta idea; più credo che vi si avvicini la voce italiana svegisiatezza, ch' è l'effetto immediato della volonti.

(153) Non solo trasse in pericolo. Con ragione disapprova lo Schweigh. la versione del Valesio, che rendette l'espain per concidit (cadette, rovind), lo che non verificosi di Tiepolemo, conforme osservasi nel cap. segmente; a nulla dire che porsi dovea inspain de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio del companio de la companio del com

(126) Crebbe. È opportuna la correzione che qui fece lo Schweigh., convertendo vegas attivo in vegas la passivo. Non occorre dire che crebbe sta nel mio volgarizzamento per s' accrebbe.

(127) Da sè aggrandendosi. Qui pure lo Schweigh. s' appose

al vero ; giacchè i à sairs Aughéine i alfuere non è già, da lui (Tiepolemo) preze (il male) incremento, conforme pare al Valesio che così voltò questo passo: Ipsomet fovente et augente. Ed infatti, dato che fa da Tiepolemo il primo impulso al disordine, call dishipidazione del testoro a beneditio di persono indegne, seguire doreano gli altri maggiori mali anche senza essere da lui famentati. Ottrechè il insifu avrechbe meglio espressa la mente di Polibio, se il Valesio il varsos colorità la mente di Polibio, se il Valesio il varsos colorità.

(128) E gli eveiva. Disputano i commentatori qual parola abbia qui scritta il Nostro. Certo è che l'imilieres del codice ch' ebbe dinanzi il Valesio non conviene a questo luogo; nè so persuadermi, conforme piacque a costui, che si possano con ciò indicare gli scioglimenti delle quistioni proposte e disputate nei eonviti circa il nome e la persona di Tlepniemo; che più amplamente si sarebbe l'Autore spiegato intorno a questo particolare. Meglio vi si confarebbe l' imitalieres (acclamazioni) sospettato dallo Schweigh, corrispondente a'nostri brindisi ed evviva. Non bassi pertanto a rigettare l'impresse, libasioni, che realmente eran uso solenne presso gli antichi ne' conviti, onde onorare i personaggi che aveansi in altissima stima, e per questa lezione sono i suffragi di tutti gl'interpetri. Se non che per essere meglio compreso anche da' leggitori meno eruditi, senza escludere il senso di venerazione e d'applauso racchiuso nel vocabolo greco, io ho preserita l'esclamazione che in simili occasioni è più adoperata a' nostri tempi.

(120) A mal în cuore. Pessinamente difendono il Reiske e l' Ernesti la lezione βραχίως νωήφερ» recata dal cod. Peirescino, interpetrando queste parole: Parum feredant. Della qual cosa s'avvide già il Valesio, che tradusse: Ægre ferebant, schen non odo d'alerari il testo. Con più felice ardimento scrissero il Gronovio e lo Schweigh. βαρίως, voca che unita a φίρερε froma frase d'ottimo cooito. V. Xeuoph. Cryp., jib. 11, cap. 11, 5; locchè son à l'altra, βραχίως φίρειν.

(130) Sosibio. « Cioè Sosibio il figlio, dappoiche il padre era

allora già morto. V. xv., 25, il qual Inogo è certamente una particella di quello che indicò la morte del vecchio Sosibio ». Reiske. Circa il giovine è da confrontarsi il cap. 52 dello stesso libro.

(33) Tolemse figlio di Sozibio. Quindi, secondochè bene giudica lo Schweigh., fratello del Sosibio ch' era allora ministro del re. Se costui soggiornato abbia in Macedonia per tratistru un qualche affare di stato, non si conosce; ma è da supporsi che fosse colà per suo diporto, scappastello comi egli era, e giovine di poca levatura. La guerra perianto che in questo medesimo anno Filippo ed Audicco fecero al pupillo che regnava in Egitto il costrinse a ritornarsera e casa.

(132) Nella differenza. Er 7 diadoja ha il testo che poco propriamente tradotto fu in proprietate : senso che non trovasi negli autori apposto a questa voce. lo ho un tratto creduto che, siccome diadiper in line lives significa superar alcuno, essere più eccellente di lui in alcuna cosa , cost potrebbe dimpopia avere in certi casi il valore d'eccellenza, squisitezza, e qui denotare la magnificenza degli abbigliamenti macedonici, che tanto era andata a sangue a quel pazzerello. Ma pensai poscia che, a malgrado della convenienza del senso, troppa licenza sarebbe stata l'introdurre una interpretazione contraria all'uso della lingua , e m' inmaginai che volesse qui il Nostro sigoificare semplicemente la diversità delle fogge di vestire de' Macedoni da quelle degli Alessandrini, in che il fratello di Sosibio consister facea tutto il loro pregio; non altrimenti che a' di nostri ancora veggonsi tanti giovinastri spensierati avere in gran conto gli usi e le mode straniere, soltanto perchè differiscono da quelle del proprio paese.

(133) La materia della discordia. Tà 'līt fungaṇār, le cose della discordia, cioà a dire la massa degli oggeti, d'onde la discordia assocra; lo che la maggior estensione della schietta dissensio de' traduttori latini. Altri esempli di questo miodo di dire assai significante riscontransi presso il Nostro: Tà '77; 7424ε, 11, 49; 7½ 78 β/ε, 111, 5, dove leggasi la nostra nota 48; 7½ 7ε πολίμε, vii , 5.

(154) Dopo l'aringo. Da questo frammento scorgeti che Tiepetra maraviglia, dappoich egli disponeva della forza armata, colla quale uno è a duhitaris che avrà imposto al popolo ragunato ner ascollare la sua diceria.

(155) Publio Scipione ec. Secondo Livio (xxxx, 1) quatrocent' ottantacia ania pasarono dalla fabbinosione di Rona sino al l'inconsinciamento della prima guerra punica, e da questo sino alla fine della seconda guerra punica trascerore ossantatrà mni; quindi dovette il trionfo di Scipione essere seguito verso la fine dell'anno di Rona 519, ovveramente una principio del 550, se collo Schweigh, abottismo che nell' apparecchi di cotal trionfo si fosse consumato qualche spazio di tempo. Giusta il calcolo dello stateso Schweigh, aschibica avvernuto in sal finire del 553, ed in sull'inconsinciare del 554 di R.; ma noi vedemme già mell'ingresso di questo filore, conce Livio attesersai ne'ssoi computi cruaologici all'era varonisna, che mette l'origine di Roma quattro anni avanti qualla che lo assegna Politica.

(136) L' ingresso trionfale. « Non hassi a dubitare che questa pompa trionfale di Scipione, la più splendida e famosa tra quelle che veditet farono a Roma innazia quel tempo, non fuses stata da Polibio distesamente e copiosamente esposta. Alcune cose ne tocca Livio, xxx, 45; più diffusamente ne trattò Appiano, Punic., 66 s. «Abuegio.

(157) Vieppii ancora. Non è assurda la congetura dello Scaligero che in luogo di asi μάλλεν τι εία delibasi leggere «. μ. is εξ; in primo luogo perché tutti i lithi hamno il pleonastico εξ; e non εία, ch'è dovuto al Cassuh; poscia perchè più espresiva è la particella is per denotare la nemoria de passati perisoli nata della vista degli oggetti che portavansi in trionifo.

(138) Siface. A detta di Livio (xxx, 45) mori costoi avanti il

trionfo a Tivuli; ma ebbe pubblici funerali. Rammenta pertanto l'auzidetto atorico la relazione di Polibio se tal particolare.

(139) Fecero giuachi. Furono questi secondo Livio (xxx, 49) celebrati poco prima che uscissero del consolato P. Sulpicio Galha e C. Aurelio Cotta, cioè l'anno 554 dell' era polibiana.

(140) Publio Sulpicio. Il nome del console Sulpicio determina Pepos dell'avvenimento che qui narrati. Cadel il principio del suo magistrato in marzo dell'anno 550 varoniano (Liv., xxx., 5) ossis 555 polibiano; quincii istosciava Filippo in Barglia nell'inverno tra lo stesso anno edi la susergente. È questa la costinuazione dell'impresa di Filippo contro la Caria, incominciata a marraria dal Nostro nel capa. Xu dal presente librio dal presente librio.

(15) Le ambascenie, Queste furono, conforme racconsta Livio (xxxx, 2), mandate da Attalo e da' Rodji, i quali significavano a' Romani, come Filippo attuccava le città dell' Asia. Ed erano state ben accolte dal senato siffatte ambascerie, per il desiderio ch'esto aveca di puniere il Maccdone degli aiuti e de' danari ch'egli avea pediti d' Cartaginesi nell' Utima guerra allora cessata.

(143) Perciocchà. E il Reiske e lo Schweigh. disapprovano il Lisry del testo, e varie correzioni proposgono. A une sembra \$1.61 muggiormente confaria il assos che qui volle esprimere l'Autore, che non ivsti \$1.61. në (ignorava egli) ch'era finita ec. Attalo ed i Rodii dice Polibio, mandate aveano ambascerie a Roma contro Filippo, per la ragione che finita era la guerra punica, e quindi i Roussai attender potesno ad una nuova guerra a danno di chi la vare allumento offici.

(143) Conclosiachà. In quature modi Filippo, a detta del Nostro, procesciava il vitto al suo escrito: rubando, αλείσιο, stoglando a νίαν βοτα , μέγαξο, nobbligando con minocec, καν, βιάζων, ed inducendo colla persuasione αλαάλλων. Nella traducione latina manca l'άνηθιάζων, che son è vi rapiens, e latrocinium non rende l'άγαθαν.

(144) Zeusi. Di costui veggasi la nota 9 al cap. 1 di questo libro.

(145) I Milaseri ec. Era dunque Filippo penetrato nell'iuterno della Caria, dove trovavansi le tre città qui mentovate. Intorno riprimi vedi la nota 56. Il riscontrarii qui nominati conferma la mia congettura colà esternata circa la visiosa scrittura di Prinasso.

(146) Magnett. Abitanti di Magnesia, città dell' Ionia sul Meandro.

(147) Abbaiava. Singolarissima metafora, che ho creduto di conservare, niente rappresentando meglio il rabbioso minacciare di Filippo a chi ricusava di dargli da mangiare, non altrimenti ebe fanno i cani affamati.

(148) Da quelli di Magnesia. Tutto ciò che segue sino alla fine del capitolo è tolto da Ateneo (111, pag. 78), il quale citando Polibio sbagliò il cap. xii per il xvi.

(149) Per congratularit. Ho ricevota la interpretazione del Reinke per cagione dell'inv l'ur systèmes, che succede all'exagnisticolismi assurdo essendo il dire, siccome vorrebbe lo Schweigh, che gli Ateniesi ringratiarono Attalo di quanto era accadatto.

(150) Gli ambasciador I romani. Nulla dice Livio dell' artivo di costoro nel Firro, e dell' abbocamento ch' bébe Atulo scoo loro; sibbene riferise' egli, che gli Ateniesi mandaren oratori al console Sulpicio ch' era arrivato in Maccolonia, onde richiederlo di soccorsi contro Filippo. il quale assediava la loro città; ma che giuni gli aiuti non vi trovarono il re, che occupato era nel-Passedio d'Abdo (Liv., xxx; 14). Lo Schweigh, crede che gli ambasciadori di Roma fossero quelli che a detta di Livio (xxx; 2, 18) il senso pedris in Egitto a Tolemeo; ma non occorreva al certo che questi per andare in Alessandria approdassero in un porto della Macedonia. Il perchè convien dire, che di due subscita inactivati fossero que' tre legui nominati da Livio, I' una pegli Ateuiesi tietita dello storico romano, e qui mammettata dal Notro, t' ultra potentire a questa per Tolemeo.

(151) Navigò dall'isola Egina, dove, secondo Livio (xxx, 15), Attalo giunse inseguendo co' Rodii Filippo che ritiravasi in Macedonia. (159) Cavalieri. Eraso i cavalieri in Atese un ordine ditinto, giacchè la scarsezza de'foraggi in un pases sterile qual era l' Atticia facera à, che i più ricchi soltanto mantenere potenno cavalieri. V. lo scoliaste d'Aristofane ne' cavalieri al v. 624, e Voy. du jeune Anneh, vol. 10, c. 10. Quiddi la con ragione lo Schweigh, ristabilità la lesione i wwise s'd'era nel codice di Fulvio Orsini, e che questi, seguito dal Cassub. e dal Reische mutò in ispiar, saecredoti. Patto sta che i asecredoti non facesno parte della comitiva che andava ad incontare Attalo; sibbene aspettavan essi il re alla porta d'À tenne.

(453) Dipilo. Questa porta, per relazione di Livio (xxx., 26), era più grande ed aperta delle altre d'Atene, e larghe strade vi mettevano al al di dentro che al di fuori per modo che dal foro alla porta, e da questa al ginnasio dell'Accademia dirigenti potera una grossa schiera armata. Laonde molto a proposito la destinarono allora gil Ateniesi all'ingresso solenne d'Attalo.

(154) Il nome d'Attalo. Cich appellarono questa tribò attalide. In dieci tribù era diviso il popolo steniste, che dapprincipio varii nomi aveano, ma sotto Alcmeone, ultimo arconte perpetuo che repoò tra la quattordicesima e diciassettesima olimpiade, appellate furono Erettide. Cecropide, Egide, Pandionide, Acamantide, Anticchide, Leontide, Enide, Japostoonide, Eantide. A queste aggiunte furono l'Antigoside e la Demetrinde, che possia nominarconi Attalide e Tolemaide. V. Stef. bizant. in Bajassaffa, Iul. Polluc, Onomast, lib. vut, cap. 9; Petav. rationar. temp., 10m. III, successio 26.

(155) Eroi. Aveano questi presso gli Atmiesi il nome proprio di 'Aχαγγίαι, che secondo la sua etimologia significa conduttor principala, a denotavassi con questo gli eroi benefattori della patria, d'onde le tribà trassero le loro denominazioni pella qual particolarità chiamavanta anocor πέντρεια, redo impositori di nomi. V. Esichio alle voci ἐρχαγίαι ci πέντρεια, e Suida all' Ultima di queste voci. La prima pertanto sembrani che non manutto della proprima pertanto sembrani che non.

fosse troppo bene intesa da' traduttori latini, che ne fecero generis sui auctores.

(156) E dicendo. Livio (l. c.) toglie ad Attalo l'aoner di questo rifiuto, e riferisce che agli Ateniesi, poichè l'avean inviato ad aringare innanzi al popolo, parre poscia di chiedere che scrivesse ciò che gli aggradiva, affinchè non avesse ad arrossire in annoverando a voce i beni recati alla loro città.

(15) Desistettero dal chieder ch' entrasse. Il testo παρῶτας Τῶς ἐνείδε, verbalmente lasciaron, omisero l'ingresso, è o elittico, o difettoso, dappoiché deesi sottintendervi un verbo nell'infinito, cui bo supplito coll'introdure il chieder.

(158) Togliessero ad entrare. Certo egli è che il consenserini del Cassabi, non rende adoguatamente l'àsabi, a sepadini e del codici, cui mi sono ingegnato d'avvicinarmi, adottando anche la lezione restabalista proposata dal Reiske; ben diverso essendo il consentire in una nimicitia, od in una guerra, e l'entrarei.

(15g) Basth d'aver rescitats quella lettera. In questo modo émmi parato di dover resdere le parole l'îz e') surelosite à visit à visit

(160) Andaron a Ceo ec. Salpati erano i Rodii da Egina per irionarea e casa, ela via più breve per a quella volta conduceva attraverso le Cicladi. Ora la prima di queste isole che incontrar doveano, dopo aver passato il promonatorio Sualo, cra quella appunto che a detta di Plinio (11, 20) i Greci chiamarano Ceo (Kier tovasi scritto il son nome in Strabone, x, pag. 460), ed i Romani Ceo (V. la carta della Grecia insastia nel primo volume di quest' opera). Ma quantanque K/a l'appelli Tolemeo (11, 15), e Cià leggasi in Livio xxx, 15 (non per altro col-l'autorià del manoscritti, alcuni de' quali hanno Ceia, gli latti.

arrecano lezioni corrotte), io attenuto mi sono alla scrittura greca più comune, che suppongo essere stata ancora quella di Polibio, il quale, checchè ne dica lo Schweigh, persuadermi non posso che abbia scritto Klas, Cio. Del resto non comprendo come il Reiske potè pensar all'isola di Chio per giugnere alla quale tanto fuori di strada sarebbonsi condotti ; a tacere della cavillazione mossa da lui contra il Casaub., d'avere scambinta questa isola per la città di Cio, porto continentale della Bitinia, ch' era già stato distrutto da Filippo, siccome leggesi nel lib. xv, 21; dappoichè altrimenti che Cius non avrebb' egli potuto rendere il volgato Kles. Fulvio Orsini non so come in Livio leggesse Cea, e meno mi piace la correzione ch'egli pretende di trarre dal Nostro scrivendo nell'anzidetto storico Cia, che i codici di Polibio non presentano. Non tanto inverisimile è l'altra sua congettura , che la chiusa imperfetta di questo capitolo abbia a supplirsi dallo stesso passo di Livio, che suona: Rhodii Ciam ab Ægina, inde per insulas Romam navigarunt. Onde questo commentatore molto ingegnosamente sunpone che il testo greco così fosse: avi > 9 seas tie fir Kims (Kims secondo noi), imtila las (in luogo di imi Tas) ricous mila lov eleau majamaiorles els las Podos. Navigaron a Ceo, poscia a Rodo, passando colla flotta dinanzi alle isole.

(161) Micanore. Nel lib. xviii, cap. 7 è rammentato un Nicanore col cognome di Elefanto, ch'elbé un comando nella battaglia alle Ginocefale. Se quello che qui comparisce fosse il medesimo difficil è a sapersi. Senonchè il trovarlo qui senza distintivo fa supporre ch' egli diverso fosse dal posteriore.

(163) Dinanzi ad un tribunale competente. Non colsero, per quanto in credo, i tradutori latini la mente di Polibio in voltando is fue πρίξεις, apud arquar judices (presso giudici equi, impartiali), chè aequue in cotal sesso corrisponde a justuse de l'écasse, invissée de Greci, non già ad l'ess, che significa pintoto equale; ni πρίξειχε è giudice, sibbene giuditio, tribunale, che i Romanii proponenson a Elippo costituito di giudici suo de l'Romanii proponenson a Elippo costituito di giudici suo.

pari, nou altrimenti che a' di nostri portansi în alcuni paesi i processi de'particolari înanzi a'coal detit giurl. Siffatto tribunale competente alla dignità di l'ilippo esser poteva il senato di Roma, o qualche altro potentato non vincolato a lui nè a'suoi avversarii di parcettalo d' diteresse.

(163) Recaronsi presso Antioco e Tolemeo. « Così ascora sective il Nostro nel cap. 54, escree stati mandati questi ambasciadori wiès l'air farnènes (a're), cioè ad Antioco e Tolemeo. Al contrario Giustino, xxx, 5, scrive della stessa ambasceria con queste parcie Mandansi ornotri che annamino ad Antioco ed a Filippo d'attenerii dal regno d'Egitto. Confronta lo stesso al lib. xxxx, 1 x. Schweigh.

(16) Al difetto del suo fuvore. Se ben veggo nè il Cassub. nè ha Schweigh. compresero questo passo. Supplire col ratiocinio all' ingiusta volontà della forma, conforme tradusse il primo, presenta una idea non meno condusa che, parlandosi della contraricà della fortuna, supplire colla pradensa a quasto l'ardor d'animo non potè assguire, siccome spiega il accondo la parole di Polibio. Se non erro il 72 γε πρ. 29 μ/ας 12 λλενες si riferisce alla fortuna, e πρ. 29 μ/α που è qui altrimenti volontà, nè alscrità d'animo, sinhene il favore di quella incontante reggiirica degli umani eventi.

(165) La negligenza d' Attalo e de Rodii. Questi, secondochi hassi da Livio (xxx1, 15) hadorono in Egina, e trascurarono di liberare la Grecia inseguendo Filippo, il quale trasse profitto da colale circostanza, e, nou punto smarritais d' animo per le rotte toccate, andò all'assedio d' Abido, d' orde gli anzidetti l'avrehhono facilmente potuto distorre.

(166) Nel principio dell' opera. V. il cap. 14 del lib, 1, dov'è censurata la parzialità di Filino pe' Cartaginesi e di Fabio pe' Romani.

(167) Con animo risoluto ec. I migliori codici recano isápmers, lezione che io ho accettata, persuaso delle ragioni che adduce lo Schweigh. Non piacque dessa pertanto all' Orsini, il quale stimò che accasto agli avverbii waparialisăr e danustiarii indicanti accondo lui con granda impato e ferocia convenisse meglio 1 săparar, giutori, ceres con violenta, c de s'oprastatul pericoli), e lo stesso sembrò al Casaub., che accolse questa scritura. Io non citerò qui i passi d'altri autori, in cui gli sacideti avverbii prendonsi nel sesso che dietro lo Schweigh. bo loro dato, ed osserverò soltanto, che potesno bensi la risolutezza e la costanza fav venire Filippo a capo della sua impresa contro Attalo ed i Rodii, non giù il gittarii da forsenanto ne' pericoli.

(168) Il suo iniento. Di espuguar molte città della Grecia appartenenti a Tolemeo, singolarmente nella Tracia e nel Chersoneso. V. Livio, xxx1, 16.

(169) Filippo. Suppone lo Schweigh, che, siccome il secondo de piccoli frammenti qui riportati fa manifestamente parte della narrazione dell'eccidio d'Abido, così il primo ancora vi possa esser relativo.

(170) I parasaggi. Il testo ha qui im/ia/aya, che non mi sembrano portus ubi adpellere possent, conforme pare al tradutore latino; sibbene i tragitti marittini, che dall' Europa, dove allora guerreggiava Filippo, menan in Asia. V. i lessicografi. ~ λατι-άβγμα chianavasi secondo Strabone (xun, pag. 591; il luogo presso Sesto dove sharcavasi, e colò era il fodero a cui fu attaccato il celebre ponte sul quale Serse feca il tragitto. Noa. è impossibile che cotesto sito volesse qui indicar il Nostro.

(171) Che alcuni chiaman Oceano, altri Atlantico. Con dua noncia ancora il disingue Polibio nel lib.m., e.p. 257, mar esterne e grunda, i iξω καὶ μιγάλα θαλάΠει esterno, perchè bagua la costa esteriore dell' antico mondo; granda perch' era il maggiore de mari a quel tempo conocciuti. La prima denomiusaione riscontrasi qui pure poco appresso, ed alla seconda esiandio à fatta allusione.

(172) Sessanta stadii. Diverse erano le opinioni degli antichi circa la larghezza di questo passaggio. Plinio (111, 1) riferisca che lo stretto delle colonne d'Ercole secondo certo Turriano

Gracific, nativo di quella parte della Spagna, è largo cioque miglia, corrispondenti a quaranta stadii, ma che giusta T. Livio e Cornelio Repote ha esso nella minor largheza sette miglia (ciquantasei stadii), e nella maggiore dieci (ottanta st.). I moderoi (V. Kant, geografia fista, vol. u. pag. 206) saender fasoo la sua larghezza maggiore a tre miglia geografiche, che equivalgono a dodici miglia italiane od a novantasei stadii, e nel aito del suo maggior ristrigimineoto rogilono che abbia due miglia geografiche, cide otto miglia italiane, o sessantaguattro stadii. È chiaro che Polibic qui addita la dimensione più stretta.

(175) E quello d' Abido ne ha due. Qui è incorso al certo ne errore nel testo, non ouservato da nessuo commentatore, dap-poichè non due, sibbene sette stadii è secondo Erodoto (w, 85); Strabone (xmr. pag. 5pi) e Plinio (wr., 18) la strettenza dell' Etlesponto, ed i segorafa frecetti (V. à Diaico, eggort. di Malte-Brus all' artic. Dardaoelli) danno ad esso metza lega francese, esquale a dodici stadii.

(174) Fa esso giá coperto. Allodesí al passeggio di Sense in Europa. Il perché to amerci di leggere col Reisia. 274 θρέμπιστο el participio passato, conforme l' ho anche tradotto, che non il volgato 274 ρεμέμπιστο, participio presente. Miore lunghezza chèbe il poote che avanti Sense contrul Dario at Bosporo io un sito, dove a detta di Erodoto (l. c.) e di Polibio (vr. 43) l' Europas era autustro stadii distante dall' Asia.

(175) La città d'Abido. Questa, a dir vero, era situata în Asia, nê bene si comprende come i prounoctorii d'Europa la cignessero. Se non che hassi a credere che cotesti promostorii dirimpetto ad Abido, sporgendo molto nel mare, venissero quasi incentro al suo porto ed in certa guisa i "abbracciassero.

(196) Per alcun modo . . . in quatrivoglia luogo. Il Reiske, corregger volendo l' si si che hanco tutti i codici, e che qui è senza acoso alcuno, propose di sostituirvi si ελεμείς ına più vicino al testo andrebbe chi serivesse si si ενε che significa lo stesso. Che l' si ελεμεί μα qui pi pelossistico, ed i diciditi sobutato maggior in-

tensità della negazione, siccome parse allo Schweight, io nol credo; giacché, sebbene nel lih. 1v, csp. 27, dore non entra l'idea di località, Polibio così l'adoperasse, nel presente passo, dov' è la condizione contraria, siffatto avverbio non riesce superfluo.

(17) Fazione. Siconne questa voce si applice a qualsireglia fatto d'arme (V. Grassi, Dizion. milit.), così ho credoto che uanodola e non avrei tradita la proprietà della lingua italiana, e mi arci accostato allo spirito dell'espressione greca. I traduttori latini, non potendo visersi di factio in questo senso, vi hanno ragionerolmente sostituito bolizione.

(178) Le macchine che accostavansi per mare. Di questa fatta erano le torri con solaio, turres contabulatos ricordate da Livio (xxxv , 34), e le sambuche descritte dal Nostro nella sposizione dell' assetio di Siracusa (vus, 6).

(179) Baliste. Ingegai con cui lanciavansi pietre, e che quindi "Il palitate trano di Greci denominati a, distinzione delle catapulle, con cui gittavansi frecce, e somigliavano alle halette del
medio evo. Io ho conservata la voce latina come quella che ha
avuta la cittadinazza italiana. V. il vocabol. della Crusca, e Lips.
Poliore, i, lib. nu, dial. nu.

(180) Le navi stesse. Cioè non solo le macchine contro cui erano dirette le pietre ed il fuoco lanciati dagli Abideni, ma le navi medesime che quelle portavano penaron a salvarsi.

(181) Pantagnoto. Così io scrivo questo nome col Reiske, e non altrimenti, conform' è ne'libri, Pantacnoto, che non è di conio greco.

(182) Da' Rodii e da Attalo. Secondo Livio (xxx1, 17) avean essi da' primi una quadrireme con soldati di marina, cum sociis navalibus; l'altro avea loro dato un presidio.

(183) Di francare gli schiavi. Circa questa deliberazione nulla dice Livio.

(184) Volonterosi. Il testo ha aupropaeselus, ch'è quanto senza POLIBIO, tom. F. 21 poter addurre scuse e recar in messo pretesti. Fideles et promtos scrissero i traduttori latini, forse con esagerazione.

- (185) Cinquanta uomini de'più vecchi. Livio riferisce soltanto ch' erano de' principali, ma tace intorno alle altre loro particolarità narrate dal Nostro.
- (186) Nelle cose anzidette. Cioè o di vincere o di morire per la patria.

(187) Di combatter acconitamente ... e di versarvi l'ultima stilla di sangue. Διαμέχιτθαι zal l'auve birresi wpèr l'aive βιαξεμίνεν sono le parole di Polibio, espressive al sommo ed egregiamente illustrate dallo Schweigh, secondo il quale la propositione l'ai congiunta coi due vrbi μάχιτθαι ed αναβείτατα dà ad essi una forta singolare, che io mi luningo di aver rappresentata colle firsi che bo scelte. Il πρίε Γιδε βιαξεμίνεις (contro coloro che facesa forta, adversus irrampentem hostem voltaron il Cassab. e lo Schweigh.) credetti pertanto di potermettere, essendo tal cosa sottinten, e di evendo quiodi la introduzione di sifiatta circostanza scenata la robustezza dell' espressione.

(188) La forsennatezza che narrazi de' Pocesi. Guerra implacibile crasi per reciproche gravi ingiurie accesa tra i Focesi ed i Tessali. Questi con tutte le loro forze invasero la Focida, e la minacciarono dell'ultimo eccidio ; onde i suoi miseri abitunti a tanta disparazione si ridiasero, che tutte le loro donne al terribile partito consenzienti insieme co' figli in un nolo luogo radinnarono, vi misera attorno delle legna, e di «zusudi appositivi ordinarono d'appiccar queste il fuoco, come prima vedessero i suoi succumbenti in battaglia. Per huona sorte rimasero vincitori II Focesi. V. Paus., Phocic, 1; Plutare., de virt. molier., tom. 11, edit. Xylandr., pag. 344. A colal risoluzione, cide il ciato filosofo di Cheronos, debero i Greci il nome di arisina, che secondo Esichio equivale ad avanta-pirpara, alienazione di mente, gli reggionamento i al qual sesso, che poco estatemente esprime la desperatio de traduttori latini, ingegnato mi sono di approssimarmi.

(189) Il coraggio degli Acarnani. Di questo fatto dà il Nostro nn cenno nel lib. 1x, cap. 4o, e Livio il narra con maggiori particolarità nel lib. xxv1, cap. 25.

(100) Allorquando solo prevedea. Leggo collo Schweigh. In spissis, priss, in luogo di sii ( particella gratuitamente introdotta dall' Ernetti) spissispisso ( sconcordanta col seguente spissispissis, ed insieme solecismo, non convenendo qui il participio. Se non che io ho amato meglio serbare ne' verbi il numero singolare, nel quale è posto il sostantivo nazione. 13-r.;

(10)) Non solo montando. Notisi tutta questa vivisima descriaione della rabbiosa difesa fatta dagli hhideni, laddove Livio apacciasi col dire: Memores Deorum adeo pertinactiere pugnaverunt; at, cum nox praelium diremptara esset, rex prior territus rebie corum, pugna abstiterit. (Costoro, memori degli Dei, con tasta ostinazione puguarono, che, avendo la notte separata la battaglia, il re primo, spaventaso della loro rabbia, si satenne dalla pugna).

(193) Avvinghiatiti. Freido è quel cominus congrediantes (atecutisi davvicino) in che voltato fai îl pittoresco συμπλεεξετενε del Nostro, ch' è propriamente l'intrecciursi delle membra che fanno i lottatori ed i combattenti, che a corpo a corpo rabbiosamente à statecono. Pedate concernates arcebbe abasta frase classica insieme e più espressiva. Lo Schweigh, appoggiato all' autorità di alcuni codici, propone qui di cancellare la virgola dopo in χτιρε e di porla dopo wysessi\*, per modo che ne risulti questo senso: O con forsa l'aveano giutata, avvinghistati colle mani α Macedoni. Ma oltrechè in tal ipotesi la sinussi richicherebbe che si scrivesse χίρι» į gli Abidesi riusciti non sarebono a rovesciare i memić, se per le mani sole e non per tutto il corpo la visestro presi.

(195) E cogli stessi frammenti e colle punto. Suppongo nel testo smarrita la congiunzione zal, d'onde nasce confusione, tro-

vandosi due dalvii isolali retti da un verbo. Superfino è pertanto il 29 persono de oltre all'annidetta particella lo Schweigh, vi crede omesso. Molto meno può difendersi, siccone tenta di fare lo stesso commentatore, la scrittura volgata; quasichò l'arc i vertagaller fosse la spiegazione di l'arc anàquesers, pomentosi benismo ferire con frammenti di lance che non abbiano punta.

(194) Spingendo. Così ho interpetrato Piz διαλέψισε che ha qui Polibio, attenendomi a quanto ho su questa frase osservato uella nota 117 del lib. 11.

(195) Glaucide e Teogneto. Livio non nomina questi due, e dice in generale, che i maggiorenti (principes) cui era affidata la parte più atroce del fatto, mandaron i sacerdoti » Filippo per consegnargii la città.

(196) Navigò pell Egeo a Tenedo. Questa isola, dirimpetto alla costa della Troade, era la più vicina all' Ellesponto. V. la carta della Grecia nel tom. 1.

(192) Marco Emilio. Il cognome di costui era Lepido, conforme scorgesi da Livio (2xxx. 2, 2), il quale ne fa sapere, che gli altri ambasciadori erano P. Sempronio Tuditano e C. Cliandio Nerone. L'Oggetto della loro missione era d'annunziar a Tolemeo la vittorio attenuta sopra Annibale e di Cartaginesi; e di ringraziario della fede sempre serbata a'Romani. Di loro trovasi menzione di sopra ne' cap. 25 e 27. A detta di Giustino (xxx, 5) e di Valer. Mass. (vx, 6, 1) era cotesto M. Emilio stato mandato in Alessandria per assumere la tutela del fanciullo Tolemeo.

(198) Antioco e Tolemeo. Di mio arbitrio ho aggiunti al testo i nonii di questi re, a' quali, conforme leggesi nel cap. 27 verso la fiue, era diretta l'ambasceria.

(199) In che. Amere io pure collo Schweigh, che coll'autorità de' migliari codici 7 f. al fosse qui riposto in luogo del volgato 7/ d<sup>2</sup>i, avendo Esichio dimostrato negli articoli Δa 1 f.al e f.al, siccone chiaramente prova il Kustero, esser f.al talvolta lo stesso che d<sup>2</sup>i, singolarmente nell' interrogazione 7 f.al.

(200) Il più bello. Actas , inquit, et forma, et super omnia romanua noma ferociorna te facil, diec Livio, ma non l'eta semplicemente, sibhene l'ine-perienza negli affari che n'era la conseguenza, siccome leggesi nel Nostro, render potes superbo quel giorine romano. Ottracciò sostraisi la Livio quell'accintat espressione di forma per bellezza, in confronto delle particolarità nelle quali circa questo preggio si difinode Polibio: preggio che presso i Greci era in maggior conto tcuuto che non tra i Romani, allorquando, siccome negli Attesiesi Alchida e Senofonte, avea il corredo d'altre lodevoli qualità, segnatamente del valore.

(202) Sgozzavano ec. Terribil effetto fa questa descrizione de' singoli generi di morte, con che gli Abideni uccisero sè ed i suoi, freddamente da Livio compresi nella universal indicazione per omnes vias lethi.

(aci) Abbruciavano. Ottimamente restitui lo Schweigh al tetso il anînaval-în» de colici (trovandosi ne composi vă u nais), che il Casanb. con manifesta assurdită cangiato avea in anînavarisi în; termine generale che convicue a tutte le vic di morte qui riferite.

(204) E dolente. Ha bene divisato il Casaub di cassare l' sche in tutti i libri precede al παλ ἀλρῶν, ed io non sono del parere del Reiske, approvato dallo Schweigh, che quella particella anderebbe scritta s. dandole il significato di quindi, il

perchė; determinazione affatto superfina per cagione dell'imì
7-is γ-γ-γ-γ-μίν-νς che segue. Ad ogni modo mascerebbe brutta
cacofonia dall'accozzamento di quell'ă od ş coll'ăγ (inπλαγλη
ă) antecedeote.

(205) Pubblicò. Crudele nella sua pietà, fingera Filippo d'applaudire s' generosi sentimenti degli Abideni in accordando loro di sottrarsi con volontaria morte dalla schiavità in cui egli per diritto di guerra li avrebbe ridotti. Non meritava tunta virtà d'assere da la iscambiata col proclamare il perdono e la liberà di quegl'infalcicì Eppure credette l' inumano di usare magnatimità sacrificando il lucro ch'egli avrebbe tratto dalla vendetta delle loro persone; del qual sacrificio, e non della miseranda strage di unti iunocenti, egli era, conforme dice il Nostro, dolettat.

(200) Nell' impeto. Non posso convenire collo Schweigh, che r
d'are qui vialg ferma risolutione, son trovatosi che a questa
sia gianmai stato attribuito cotal senso, neppure dal nontro Autore, per quanto certi aggettivi e verbi suoi affini, siccome 74repara, na 3/6/arat, partecipino talvolta di cotetto significato. Ma
non è tampoco necessario di sostituirivi col Reinke mepaidaret,
consiglio disperato o furizios, avendo Polibio usato altrove (t.,
53) il semplice r\u00e4sens per impeto: senso che non disconviene al
presente logo.

(207) Gli ambasciadori di Roma. » Il Casub. traduce: Frattato venuti estando ambasciadori da Roma, quasiche altor appeas fossero venuti da Roma ambasciadori, de quali non si partic prima. Na gli oratori romani erano gli in Rodi vasui l'espagnazione d'Abido, e di ll avenno in Abido mandato uno di loro a Filippo, il di cin ritorno aspettarano, siccome vedemmo al cap. 34, Quindi sembra che in questo frammento degli ambasciadori atessi si ragioni. Che se la biospa sta coal, aggingerezi doven l'articolo si' su s'Asi'in 73 ès sa Tor Franças respetiva; il quale o fu sasorto dalla desinenza della voce antecedente, od a bello studio conesso dal compliatore della subascerie, dappoich' eğli stacch le cose qui esposte dal filo della rimanente narrasione. Ma allora le parole al: iva-33-lir-, son oligificano. Dopo i quali venuti essendo a Rodi; sibbene: Dopo i quali, o contre i quali fattisi imansi nella regunansa del popolo di Rodi, e potrà forse da ciò che precede sottientenesi i vi 12- 8 fapa., o conforme leggesi nel lib. xvu, 4, i w-x3-lire i wi 7: 8 fapa...

(208) Filopemene ec. Di cotesto fatto non trovasi menzione nè in Plutarco che descrisse la vita di quest' inclito arcade, nè in Pausania che sommariamente ne riferi le gesta, nè in Livio che le principali tra queste esattamente espone. Tuttavia, ove si consideri, che nella liberazione di Messene rammentata al c. 13 del presente libro, Filopemene, a detta di Plutarco, era privato, e che per relazione di Livio (xxxi, 22) nell'anno di R. varoniano 550, in cui avvenne la liberazione summentovata, la suprema magistratura passata era da Filopemene a Cicliade , conviene arguire che anteriormente alla fazione di Messene eseguito fosse lo stratagemma qui esposto; giacchè allora non è a dubitarsi che Filopemene non esercitasse la prima pretura, nella quale pieno di sospetto circa le arti di Nahide, novel tiranno da lui non per anche in guerra cimentato, egli colla frode ingegnavasi di deludere i suoi rigiri. Nella seconda pretura, che sette anni appresso gli conferirono gli Achei dopo il suo ritorno da Creta (V. Liv., xxxv, 25 e seg.; Plut., tom. 1, pag. 364), segnalossi in nna battaglia più decisiva contro lo stesso Nabide, ma non prendendo altrimenti la strada di Tegea, sibbene rimontando in senso opposto dalla costa marittima, dov'egli avea prima sostenuto col tiranno na infelice scontro navale.

(209) A' governatori. 'A # ola lib. x, cap. 21, li ho chiamati comandanti de' luoghi principali, sulla qual dignità veggasi colà la nota 114.

(210) Ed il bisogno d'argento. Lo amo meglio di leggere qui coli! Orsini e col Cassub. και τι εργέριεν, tutto (l'occorrente) argento in luogo del volgato insignificante κίνι αργέριεν, che non collo Schweigh. κέν διαγγερίον sottintendendo δράχμας

(cioque dramme d'argento); nos sembrasdomi ponto daro, siccome parre a questo commentatore di supporri omesso Ti drapadiri (il necessario) che io ho espresso. Nos credo pertanto col Reide che l'elissi sia di tal fatta: Ti diapadiri si l'igiliale Tipallar (necessario alla speditione). Il Cassub. non rendette tutto tradocendo (militaris setas) pecunia instructa, fornia di

(213) Il nome proprio. O leggiamo si 7a-71, col Reiske e collo Schweigh, riferendolo al sin-pa ( nome ), o consertimo col Casaub. Is letione volgata si 7a-71, rapportandola s winz con isconcordanta che non è senza esempio; uno patri approvarsi l'iden nomen ( lo tesso nome) che strecano amendos i mentovati traduttori, d'onde nasce la falsa idea che altra volta sir stata rammentata la città che ora si tace. In credo d'aver colta la mente dell' Autore, comechè reputi l'espressione stessa un inutile pleonasmo.

(215) I mercenarii. Venuti in soccorso a Nabide. Cotesta milizia era sempre il maggior nerbo de' tiranni, i quali poco poteano fidarsi della truppa indigena.

(214) Verso lo Scotita. Osserva egregiamente il Ciampi (Pausauia, nella Laconia, cap. 10, not. 92) che cotesto Scotita non era altrimenti nome di villaggio, conformo han creduto alcuni, e lo Schweigh. Messo in commentando il presente luogo, ma che il Zerfer nel passo citato di Paussnia significa tratto di luogo campestre. Ed infatti quell' articolo 7½ che presso il Nostro lo precede s'accorda con siffatta qualificazione. Tembrono è il significato di questo vocabolo, de refles, tendera, e quindi fici Giore sovramomato Scotita, il quale in distanza di circa dicel stadii da quel tereso denso di querce avea un tempio.

(a.15) No villaggi intorno allo Scotita. Al Gronovio ed allo Schweigh. In rectoi imbarzato il wyarazayarayinar che qui leggesi riferito » 'liwar 1917 il Xarl/llar, quando sifiatto epiteto meglio assai arecto convento na Scotita, na qui, sibbene alla prima menzione dello stesso luogo. Ore pertano si consideri quanto abbiam detto nella nota astecedente circa la natura di qual passe, non orrecher marrayiglia cotale traspositione di termine, non indicandosi per Scotita passe abiato, laddove tali erano i villaggi che il circondavano.

(216) Fellene. Intorno a questa città della Laconia veggasi la nota 332 al lib. 1v., cui restami d'aggiugnere che Pausania, (Lacon., 21) la chiama Pellana.

(a1) Filippo ec. Cotali pratiche del Macedone per far entrare gli Ache in guerra co Romani erano assteunte dal protro eficiliade, che a quel re era favorerole, ma che soprafisto dal partitio contrario fa cacciato in esilio (V. Lir., xxxı., 19). Il perchè non è impossibile che questo frammento, ove pur sia del Nostro, il di cui nome citandolo Saida tace, appartenga ancor sil'anno d. R. polibino 554, nel quale (V. la nota 206) Cicilide occurava il supremo maestrato, anzichè al 555, conforme crede lo Schweigh.

(a.8) Scopa. Due sani prima di questo avvenimento erasi costui posto al soldo del re d'Egitto, ed avea col danaro da questo ricerutto arrolati ser mila Etoli a piedi ed un corpo di cavalleria e condottili in Alessandria, d'ond'egli insieme colle militie d'Egitto mosse verso la Celesiria, che dopo la battaglia di Raffia era dal dominio d'Antisco passata in potere di Tolemeo Filopatore, ma nell'infanzia di Tolemeo Epifane incominciavasi ad occupare dal re di Siria. V. Liv., xxxx, 43; Polib., v, 86 e seg., xxxx, 2; Giust., xxxx, 1.

(a) 9) Imperciocchè ec. Altro frammento ciato da Suida senza nome dell'autore, ma che con somma probabilità il Valesio riferisce al Nostro. Qual fosse la città che allora assediavasi non è possibile d'indicare. Fors' era questo l'incominciamento della mala fortuna di Scopa nella presente guerra, che poscia convertissi in piena rotta.

(220) Vinto che fu ec. Narra S. Girolamo (Comment in c. xi Danielis) che Scopa dopo questa battaglia inseguito da Antioco si ridusse in Sidone con diecimila armati, e tollerò ivi l'assedio, finchè dalla fame contretto s' arrese.

(221) Del guasto ec. Circa la cronologia de' fatti di cui in questo capitolo e nell'antecedente ne sono rimasi alcuni cenni, dobbiam fare le seguenti riflessioni. Scopa, conforme abbiam già osservato nella nota 218, venne in Egitto cogli Etoli da lui assoldati sotto i consoli Galba e Cotta l'anno d. R. polibiano 553. Nel verno del 554 soggiogò questo generale la Giudea; ma la state susseguente (555) sotto i consoli Flaminino e Peto fu egli vinto al Panio da Antioco, il quale poscia ricuperò tutta la Celesiria. Il perchè fu con ragione il Casaub. ripreso dal Valesio per avere posta la vittoria d'Antioco nell' anno 556, in cui eran consoli Cetego e Rufo : ma non s'appose al vero lo Schweigh. recando al 555 l'occupazione della Giudea fatta da Scopa. Per ciò che spetta a quelli di Gaza, e' sembra, secondochè dice il Valesio, ch' essi fossero soci e confederati del re Tolemeo sino da' tempi di Filopatore (V. il Nostro, v., 68), che vinse Antioco in Raffia.

(222) Allorquando i Persiani ec. Avvenne questa invasione a; tempi d'Artsasres I, il quale mandò un esercito contro gli Egizi ch'eransi da lui ribellati, conforme narra Diod. Sic. [12, pg., 28:-82). Vero eglì è che questo storico non fa in tal occasione motto alcuno di Gaza; ma non perciò è de credersi, siccome parre allo Schweigh., che l'assedio del quate parla qui

il Nostro non appartenga all'anzidetta spedizione, possibil essendo che Diodoro, intento a' combattimenti d' Egitto, l'abbia sorpassato.

(203) Ed allorquando venne Alessandro ce. Ostinata oltremodo fu la resistenza che a questo conquistatore oppose Graza. Egli condusse in persona l'assedio impiegandovi tutte le sue forze, vi perdette molti de suoi, e riportò due ferite. V. Cart., vy. 25, 26; Arriano., 11, 25 e seg.

(22) E fecero l'estemo della lor possa. Kaì wárus iξί-λιγξαι 7λε iλwifast verbalmente: tentareno lutte le spennse, frese unata altrore dal Nostro (xxx. η) nel signifacto di fine ogni sforzo per provare la propris innocenza. Ad omne discrimen parati, nil intentatum reliquere è parafrasi anaichè tradusione.

(22) Intubri. Fra gli avvenimeni dell' anno d. R. 554, che furono subbietto del lib. xvi di Polibio, narra Livio (xxx., 10), un tumulto gallico eccitato dagl' Insubri, Cenomani e Boii. Qui trovasi scriito 'Iregaya, Insobri, e nel 11, 17, e 111, 40, leggesi 'Iregaya, Tombres.

(205) Mantus. È di Tolemeo collocata ne' Cenomani.
(207) Babanatrio. Luogo dell' Edicide di rimpetto all'isola di
Chio, dore combattà Filippo con Attalo e co' Rodii. Soggiugue
Stefano che questo nome è il diminutivo di Babras, che segue;
per modo che sembra, che v' vesses ma Babras minore ed un maggiore, non già che amendue i moni appartenessero ad un luogo golo, sicome tiene lo Schweigh.

(228) Gitta. Nella Scrittura è questa città chiamata Gat, Ni. Getta l'appella Plinio (v., 17). Per quanto scorgesi dal lih. 1 de' Regi, cap. 27, fu dessa la residenza de' re di Palestina.

(203) Ela. "S.l.a. Hella con doppia consonante scrisse per errore lo Schweigh, e coă 'Ela Falarie, Hellessu. I ob oseguita la lezione di Stefano nell'edizione d'Amsterdam (fol. 1678), che più à 'avvicina ad 'Elaïa, Elea, città marittima dell'Ecolide, soggette a' re di Pergemo, e rammentata da Plinio e da Tolemon. Ove il Nostro non la qualificasse zaplo, (picciol luogo) potrebbe supporsi ch'egli a lei accennasse. Se non che difficil è a comprendersi come un emporio essere potesse un paesuccio.

(230) Candasia. V. la nota 56 di questo libro.

FINE DELLE ANNOTAZIONI A' FRAMMENTI DEL LIBBO DECIMOSESTO
E DEL OUINTO TOMO.

## INDICE

## DELLE COSE CONTENUTE IN QUESTO QUINTO TOMO

| Volgarizzamento degli avanzi del libro duodecimo     | p. |     |
|------------------------------------------------------|----|-----|
| Sommario degli avanzi del libro duodecimo            | ъ  | 35  |
| Annotazioni agli avanzi del libro duodecimo .        |    | 3:  |
| Volgarizzamento degli avanzi del libro decimo terzo  | *  | 8-  |
| Sommario degli avanzi del libro decimo terzo .       |    | gé  |
| Annotazioni agli avanzi del libro decimo terzo .     |    | 97  |
| Volgarizzamento degli avanzi del libro decimo quarto | ъ  | 113 |
| Sommario degli avanzi del libro decimo quarto .      | ,  | 128 |
| Annotazioni agli avanzi del libro decimo quarto      | »  | 120 |
| Volgarizzamento degli avanzi del libro decimo quinto | ,  | 145 |
| Sommario degli avanzi del libro decimo quinto .      | ,  | 185 |
| Annotazioni ai frammenti del libro decimo quinto     | ,  | 180 |
| Volgarizzamento degli avanzi del libro decimo sesto  | »  | 235 |
| Sommario degli avanzi del libro decimo sesto .       |    | 275 |
| Annotazioni ai frammenti del libro decimo sesto .    |    | 276 |

## INDICE

## DELLE TAVOLE

| Ritratto di Scipione Africano    |        |     |     |    | Pag. | 14 |
|----------------------------------|--------|-----|-----|----|------|----|
| Piano della battaglia di Zama    |        |     |     |    |      | 15 |
| Carta geografica dello Stato car | tagine | :58 | ٠.  | ٠. |      | 16 |
| Ritratto di Filippo re di Macedo | onia   |     |     | ٠. |      | 23 |
| Medaglia rappresentante Attalo   | re di  | Per | amo |    |      | 24 |
| Piccola carta geografica .       |        |     |     |    |      | 30 |

